

177

4.5.94

\* A A

Small Dingle

R.112.

6768

3 1

MIGIRA

%. 8.







# DIALOGIA SOPRA L'OTTICA NEUTONIANA.

Quae legat ipfa Lycoris. Virg. Ecl. X.





# AU ROI.

Ssac

C e n'est ni au Conquerant, ni au Legislateur; o'est à l'Ecri-vain, & au Philosophe que je de. die cet ouvrage. Vous avez daignè, O'sae, m'interroger quelquesois sur

mon travail; je vais Vous en ren-Fre compte dans le repos de ce Palais, où Vous avez egalè la magnificence de Luculle après l'avoir furpafsè par vos triomphes.

Il y a longtems que j'avois entrepris dans mes Dialogues d'aller par des chemins de fleurs où les Geometres ne vont que par des fentiers d'epines, & d'expliquer Neuton même a co fexe, qui aime mieux fentir que connoitre. Je viens de retravailler ces mêmes Dialogues, & de corriger dans un âge plus mûr ce qui avoit etè le fruit de la premiere jeunesse.

Tous

Tous les Ouvrages de quelque genre qu'ils foient demandent l'homme tout entier. Mais j'ofe dire qu' un des plus difficiles c'efe le Dialogue scientifique: sur rout lorsque les figures de Geometrie, & les termes Part doivent en être bannis; qu'il faut remplacer les uns par des equivalents pris dans les objets les plus connus, & les autres par le fecours des Deferiptions. Mais de feroit, Soss, abufer de Votre tems, & peu connoitre Votre genie, que de vouloir vous prouver combien il ese difficile Vinferuire l'esprit en parlant toujours à l'imagination,

le Dialogue: mais le grand point c'est de l'attraper ce beau naturel, cette premiere partie du seyle, qui est toujours la derniere qu'on saifisse. Un Peintre maniere a bientot sait son tableau: mais combien d'équisses, combien d'études ne fautil pas aux maîtres de l'art pour parvenir a cette belle nature, que les Grecs, & Raphael nous ont montrée?

Il refulic encore de la langue Italienne une nouvelle difficuliò pour ce genre d'Ouvrages, qui doivent renore l'air & le tour de la converfation familiere: Notre lan-

que n'eft, pour ainfi dire, ni vivante ni morte. Nous avons des Auteurs d'un ficcle fort reculé que nous regardons comme Classiques; mais ces Auteurs font parfemès do tours affectes, & de mots hors d'usage. Nous avons un pais ou la langue est plus pure que Jans aucune autre contrée de l'Italio; mais ce pais ne fauroit donner le ton aux autres, qui pretendent l'egalité, & même la fuperiorité à bien des egards. Sans Capitale, & fans Cour il nous faut cerire une langue prefqu'ideale, craignant toujours de choquer

ou les gens du monde, ou les favans des Academies; & dans cette carriere on n'a pour guide que le
Gout, dont il efe fi difficile de fiver les loix. Si l'Italie avoit et
dans ces derniers tems des Princes
tels que le Nord en voit aujourd'huy, notre langue ne feroit plus
incertaine, & comme autrefois elle
feroit univerfelle.

Je fuis bien eleigne, Isae,

de croire que j'aye vaineu tant de

difficulies. J'ai tache d'en furmonter la plus grande partie en
recherchant les avis de juges aufsi

delicats que l'esoit Cornelie, &

auf-

auffi feveres que l'etoit Duintilius en fait Tourrages Tefprit, & devenant moi même fur mon propre ouvrage le plus rigide Ariftarque. Sans m'arreter aux decifions de ceux qui jugent d'un Auteur, qu'ils ne fauroient lire dans fa langue, j'ai examine les remarques qui a= voient etè publiées fur mon Livre: J'ai tache de profiter de tout, & de convertir en fuc medicinal le poison même de la Gritique (1). Et c'est à quoi depuis longtems je

<sup>(1)</sup> Trust not yourself; but your defects to know, Make use of every friend, and every foe. Pope Eslay on Criticism.

B s vá

<sup>(1)</sup> Mr. de Maupertuis dans le Discours prononcè à l'Academie l'année 1747, le jour de la naissance du Roi.

vá composer, savons le peu de tems qu'ils lui ont couté (1).

Nhais, Isas, fi jose encoro Vous parler de moi, je ne me suis pas borne à la scule correction de mon Livre. J'y ai ajoute un noveau Dialogue; où j'introduis un Antincutonien, & tache de resoudre les difficultés, qui ont cie faites contre le Sisteme de Neuton. Ge grand Philosophe, & Galillo son predecesseur ont eu à peu prés

A. Hirtius Panía dans la Preface au Livre VIII. de la Guerre des Gaules.

<sup>(1)</sup> Cujus tamen rei major nostra, quant reliquorum est admiratio. Ceteri enim quam bene atque emendate, nos etiam quam facile atque celeriter eos [ Commentarios ] confeterit, scimus.

xiij

le même fort. Tous deux ont fubfitue l'experience & la Geometrie aux reveries de l'Ecolo. L'un a triompse par là d'Arificte qui ses toit si redoutable par l'anciennete De fon 'empire, l'autre de Descartes, qui no l'etoit pas moins par le nombre, & par la force de fes partifuns . Tous deux ont chanye totalement la : face de la Phisfique ; mais tous deux ont en à effuyer quantite d'objections , qui , pour avoir cte faites par des Phis losophes, n'en font pas moins puer viles. Il y a longtems qu'on a oublie celles, dont on a voubu

accabler Galilée . On entered tous les jours repeter colles qu'on a faites contre Neuton . Geft à ces dernieres que je reponds: Je refute en même tems des Hypothefes, qu'on a pretendu dernierement substituer a fon sifreme, & j'ajoute de nouvelles preuves pour le confirmer. De forte que ce nouveau Dialogue met, pour ainfi dire, le comble aa Temple que j'ai tacbe Velever à Neuton, & à la Verite. Pour cette derniere partie, Osas, j'ai profité infiniment des ecrits & des discours de ce grand home

homme qui feul devoit prefider à Votre Academie, comme Vous feul devez commander Voire Armée.

Je Vous confacre, Ossas, mon travail; il Vous etois di. Ceft Neuton qui a portà jadis mon nom jufqu'à Federic: Ceft le plus grand Philosophe qui m'a introduit à la Cour du plus grand Prince.

Ce Docte qui fait Vos delices, comme il faifoit celle d'Augufce & de Meccene, nous dit que gouverner les Etats, & gagner des batailles, approche les mortels du Trone de Jupiter, & les rend prefqu'egaux aux Dieux.

Mais à cette gloire il ajoute celle de plaire à ces premiers d'entre les hommes (1). Puisse-je, San, meriter cette seconde gloire, pendant que Vous etes tout couvert de la premiere!

Je fuis avec le plus profond respect,

De Norrae Mengerre

. & Potzdam ce 14. Nov. 1752.

Le plus damble & le plus obeissant serviteur.
ALGAROTTI.

(1) Res gerere, & captos oftendere civibus boftes Attingit folium Jovis, & coeleffia tentat Principiuus placuisse viris non ultima laus est. Lib, I. Ep. XVII. V E R S I
IN OCCASIONE
DEI DIALOGHI
SOPRAL OTTICA NEUTONIANA.



#### 

V E R S I

DEI DIALOGHI
SOPRAL OTTICA NEUTONIANA

# DIMY LADI

Such various learning in this Work appears
As seems the slow result of length of year.
Yet these dark Truths explained in such a way.
As only youth could write a still so gay.

While life so short, and Art so long we mourn, Science in you appears not taught, but horn. While Newton's deep Philosophy you tell, You show the pleasing gift to trisse well.

So Eden rose, as we in Moses sind,

[The only Emblem of thy happy mind]

Where every charm of every scason meets,

The Fruit of Autumn mix's with vernal sweet

B A DI

# DI MY LORD HERVEY

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

When the gay Sun no more his Rays shall hoaft, And human Eyes their Faculty have loft; Then shall these Colours and these Opticks die, Thy Wit and Learning in oblivion sie; England no more record her Newton's Fame, And Algarotti he an unknown name.

## 

# DEL SIGNOR SYMMER.

#### CONTRACTOR CONTRACTOR

Whilft Algarotti charms the curious Fair With Truths that seldom reach a semale Ear; Whilst he the wondrous Power of Light displays,

And all the Colours of the various Rays;
Whilft he reveals what mighty Newton knew,
And brings the whole Creation into View;
His Judgment clear, as the meridian Beam,
Darts quick through all, and brightens all the
Theme:

His wit plays sportive, like the sportive Ray, That paints with various glow the slowers of May.

Hail bappy Youth! whose Genius just and bright

At once describes and imitates the Light: Gives ev'ry object to the ravish'd view, And gives to each the Charm of Beauty too:

#### DEL SIGNOR B. STILLINGFLEET.

#### 

Illustrious Youth! What Briton, that e're felt.
The force of Praise, can silently admire
Those lines, where thou hast more than
recompens'd

Whatever our, but late discover'd, Isle
Has suffer'd from the Wits of foreign Realms?
Who, in whatever Clime He first drew Breath,
Who, that has beard of Newton, can behold
Those Mines of Knowledge, which enrich'd his
Soul.

Laid open to the World, and not applaud The Magick of thy Pen? — It moves and straig The Rock of Science bursts, the Streams gush out As pure as Aganippe's, and as sweet.

Not fo our Sages --- Deep, 'tis true, they

And with successful Labour urge their Way; But when they find the Source, content alone To point it barely out, they leave the task To trace their Footsleps, scarce a lesser toil. Yet

Yet why does Nature pour with liberal Hand The Rays of Knowledge on her favourite Sons? Why spreads She forth ber never-fading Charms Before their Eyes? --- Is it to gratify With Truths sublime a few distinguish'd Minds, The rest forgot or doom'd to Ignorance? Is it to satiate a mean lust of Fame, And raise an Idol for the gaping Crowd To gaze at and admire, like those of Power, Which Art fets up upon her gawdy Thrones? Oh! no; in this, as in her other Works Nature by fewest Means ber End pursues, And when she forms a Genius, she defigns To give a Teacher to ber other Sons. Unjustly else th' unletter'd Tribe would bend At Wisdom's Shrine, unjustly-would applaud Those mighty Sages, whose mysterious Worth They ne'r cou'd value, as they ne'r could know.

How different Thou! who lead ft with cour-

The curious Maid along the thorny Paths
Of Science, and befrewst them o'r with
Flowers,

Another Platho! bern to bumanize

7/14

And give to rigid Truth an easy Air
Not unbecoming Courts. --- Those mystic Spells
With which she seem'd to sit enchain'd, like
Nymph

In old romantick Story, loo'd by Thee No more detain the Heaven-descended Guest. See! she appears, and Fiction quits the Place,

The fubtle Phantom vanishes away,

And to the rightful Queen the Scepter yelds

Too long usurp'd! no Refuge now remains

To screen her from Confusion; down she sinks Lost in the Ruins of her Vortices.

Oh! were each Genius, whom the Muses warm

With their poetic Ardour, form'd like Thee!

Oh! would they cease when Fancy guides the

Pen,

To propagate the Sway of Luxury,
To fosten and corrupt the semale mind
With studied Tricks of Rhetorik, to produce
The Thought of Folly with the Tongue of Wit,
And plant each Vice within the human Breast
With borrowd force and new malignity!
Oh! would they, unexpected Blessing! learn,

By this example fir'd, to fix their Eyes
On Truth alone, to beighten all her Charms
With Arts her felf might own, to draw the
mind

From Prejudiee and Error, to excite
The Fair to Wisdom, and like Thee with Graco
To lure them to those Paths, where they might
join

New force to every Charm that Nature gave!

### TO MISS ELISABETH CARTER,

On her translation of Sir Isaac Newton Philosophy explain'd for the use of the Ladies, from the Italian of Signor Algarotti.

## M M

ill Algarotti vose, but sew could trace the piercing Newton thro unbounded space; A genius great as his, the task requir'd; Most, what they knew not to explain, admir'd; No dark abstracted reas ning here we find, To cloud perception, & satigue the mind: But to adorn the pleasing truths conspire Fontenelle's fancy, & our Newton's sire; And each with each so happily unites, That while the work instructs, the wit delights; Still, ease, & clearness reign throughout the whole.

To every part give beauty, life, & foul.
Thus to the eye reflects the polished glafs
Soft Mira's every charm of shape, & face.
But we perhaps thefe treasures ne'er had known,
Had not their worth, confest, to Certer show.

No pen bou'd better all their charms impart; Her judgment equal to ber bappy art . Now may the British Fair, with Newton foar To worlds remote, & range all Nature o'er; Of motion learn the late discover'd cause, And beautous fitness of its settled laws: How matter bence its various forms supplies, And fills the earth, & those expanded skies: How the fun's Orb emits unnumber'd rays, While each the rainbow's many dyes displays; What gives it with exhauftless fires to flame, The same its lustre, & its warmth the same; What the mild regent of the night attracts, And what the fea's returning tides directs; Whence the successive changes spring we see, How all things vary, & how all agree. Be thine the glory to have led the way, And beam'd on female minds fair science's ray; Awak'd our fair from too inglorious eafe, To meditate on themes sublime as these, The mazy paths of Nature to explore, And boldly tread where none has reach'd before; To thee they owe, the stranger charm'd shall tell .

45-7

B 6 That

That as in beauty they in wit excell.

Ab wby should modesty conceal thy name?

The attempt were vain to hide such worth from fame;

The polish'd page Eliza's hand hetrays,

And marks her well-known fofiness, warmsh,

& ease.

I. Swan.

# SONETTO DEL SIGNOR DI VOLTAIRE.

#### Suctor

N a vanté vos Murs bâtis sur l'Onde, Et vôtre Ouvrage est plus durable qu'eux: Venise & lui semblent saits par les Dieux, Mais le dernier sera plus cher au Monde.

Qu' admirons nous de ce Dieu merveilleux Qui dans sa course éternelle & seconda Embrasse tout, & sraverse à nos yeux Des vastes airs la campagne prosonde?

L'invoquons nous pour avoir fur les Mers Bâti ces murs que la honte a couverts, Ces Ilion caché fous la poussier?

Ainsi que Vous il est le Dieu des Vers, Ainsi que Vous il repand la Lumiere: Voila l'obiet des Væux de l'Univers.

SO-

# SONETTO DEL SIGNOR ABATE GREGORIO BRESSANI.

### STORY.

F olie nebbie d'error coprian d'intorno L'alta cagion, che di color diversi Verdi, gialli, sanguigni, azzurri, e persi E la terra dipinge, e'l ciel sa adorno.

Primo n' addusse à tanta notte il giorno
Il saggio d'Anglia', e per tui noti sersi
Varj essetti de rai da vetri emersi;
E n' ebbe il secol prisco impidia e scorno.

Or s'io leggo il tuo bello aureo volume, Francesco, e da te scritte a parte a parte Le occulte, ammiro qualità del lume:

Ben veggio quanto di tue dotte carte Senna debba, e Tamigi, e d' Arno il fiume Al puro stile, alla dottrina, e all'arte.

SO-

#### SONETTO

DI

## UN ANONIMO.

E TOWN

Lante volte dis io: che cosa è questa Pura figlia del Sol Luce serena, Che il guardo mio sì lusinghiera arresta Ad ogni islante, e ch' io comprendo appena?

Come de' raggi suoi l'immensa piena Tutt'empie, e non l'ingombra? e come appresta L'imago a noi d'ogni beltà terrena, Cui cuopre senza lei notte sunessa.

E' corpo, o spirto? ha semplici o contesti I rai di color mille, e a lor tu dei Natura il vago manto onde ti vesti?

Così dicea, quando a parlar di lei Sorfe il Saggio dell'Anglia, e tu forgesti E la luce spiegossi agli occhi miei.

# DIALOGO

#### PRIMO.

Introduzione, breve storia della Fisica, ed esposizione della ipotesi del Cartesio sopra la natura della luce, e de colori.

C opra la costiera di una piacevole montagnetta, che tra Bardolino, e Garda forge alle sponde del Benaco, è posto Mirabello, luogo di delizia della Marchesa di F.... dove è folita dimorare ogni anno buona parte della estate. Dall'un sianco guarda il bel piano, che irrigato è dal Mincio; dall'altro le Alpi altissime, e i colli di Salò lieti di fresca e odorofa verdura; e fotto ha il Lago, in cui si specchia, sparso qua e là di navigli e di care isolette. Quivi io mi ritrovava la state passata a villeggiar con la Marchefa , il cui afpetto ben risponde a tale amenità di luogo; e quivi mi convenne ragionar con lei di Filosofia. Mi ridusse a questo l'acutezza del suo ingegno non meno che della fua curiofità, la quale, fecondo che porta il discorso, si risveglia a un motto, e non si sbrama così di leggieri. Più vaga di fapere, che volonterofa di parlare non meno ella sa fare di belle domande, che ne vo-- Tom. I.

glia udire la rifposta: E tali per altro sono le maniere, ond'ella suole accompagnare e condire ogni sua voglia, che quanto piace a lei,

tanto folamente può piacere ad altrui.

Quando noi rimanevamo liberi dalle visite, e dal giuoco, trattenimento pur necessario dove molti convengano insieme, parte della giornata da noi si trapassaya in una fresca saletta intrattenen loci affai fovente con la lettura di varie cofe. Ma il più era di Poesia; parendo che appunto alla Poesia ne invitasse particolarmente la campagna, dov'ella già ebbe la origin fun, e dove meglio che in altro luogo si compiace di abitare. Secondo la disposizione d'animo che in noi era, veniva prescelto ora uno, ed ora un altro de' nostri poeti. Ed anche talora venivano in campo i poeti di quella nazione, da cui ci fono fornite tante gentilezze per lo spirito, e per la persona. Parte fi leggeva, parte fi raglonava, dicendo noi liberamente quello che di ciascuno ci paresse. Ne mai ci pareva più armonioso un verso perchè antico, nè meno gentile un penfamento r and the start in perchè forestiero

Un giorno che cadde il diftorfo fulla Poefia în flefe, io ufcii a dire alcuna cofa del robutto penfare del Miltono, del Dryden, e fingolarmente del Pope, in cui wede la Impliterra il fuo Orazio, e il cui uffie è di tanto ingagliardito dalla Filosofia. Di più non ci

vol-

volle perchè si accendesse la Marchesa nel desiderio di assaggiarne alcuna cosa; Tanto più che affai facilmente si persuadeva, che quella nazione la quale avea così amica Minerva, non avesse ad aver per nemiche le Muse. Io, che nulla altro cercava che fare in ogni cofa la voglia fua, mandai tofto per un volume delle opere del Pope, che recato avea meco alla campagna: Nè attefolo gran fatto, potei introdurre alla presenza della più graziosa Donna d'Italia le Muse Inglesi. Scorsi i titoli delle poesie, che in quel volume erano contenute, piacque alla Marchefa di udire in primo luogo un' Oda in lode della Musica, composta dal Pope per folennizzare quel giorno, che così in Inghilterra come in Italia è facro a' Filarmonici: E sì io mi feci a recarla nel volgar nostro il meglio che per me si potea. Ella l'ascoltava con quell'attenzione, che si accompagna folamente col diletto. Ma ruppe il filenzio appena che io ebbi finito di leggere quel luogo: " Mentre con note tarde, e allungate spira l'organo profondo, maestoso, e solenne ". Oh quanto vivamente dis'ella è espresfo e caratterizzato quello istrumento! Io l'ho udito veramente suonare, e parmi averlo tuttavia negli orecchi. Non fo fe voi l'abbiate udito altresì; ma quasi che il creda da un certo atto, che in leggendo fatto avete, e forfe fenza accorgervene. Madama, io rifpofi, vol v' in-Ca

v' intendete così bene di me, che di me giudicando, non è pericolo voi prendiate inganno. E certo quel profondo, quel folenne, e gli altri aggiunti usati dal Pope sono altrettanti colori, o piuttosto sono quegli ultimi tocchi, che avvivano la Poesia, e rendono veramente fensibili e presenti le cose. La mano bianca, la fronte ferena, gli occhi foavi, e tali altri che s' odono tutto il di qui da noi, appena che fieno in paragone uno abbozzo di quello che vorrebbe colorire il poeta. E che vorremo noi dire, ripigliò tosto la Marchesa, di un settemplice aggiunto alla luce, che mi è occorfo, non è molto, di leggere in una Canzone fatra in lode della Filosofessa di Bologna? Vorrefte voi dire, ripres'io con vivezza, di que' versi.

O dell' aurata Luce settemplice

Appunto, rispos ella. E se per voi e' sia abbozzo, o ultimo tocco, non so; so bene che oscuro geroglisteo riuscì a me, e a non so chi altri ancora, a cui ne chiesi la spiegazione. Edi io mezzo forridendo: Oh grande più che non pensate, Madama, è la virrù di quel settemplice. Non può già sentirla chi non è iniziato ne misteri della Poesa sillossica. Che sì che quei versi son vostri ? disse la Marchesa: Così bene gli sapete a memoria; e con tal calore

voi gli avete presi a sostenere. Orsù fate, ch' io vegga anch' io il quadro filosofico su quelta tela poetica; che io altro non ci veggo, che del confuso. Che non feguitiamo piuttofto, io rifpofi, ad afcoltar la Mufica del Pope? Quale altra cosa potrebbe ora darvi maggior diletto? Il vostro quadro, ella rispose, se dato mi farà di vederlo. Madama, ripigliai io, voi fapete come finalmente le fantasie de chiosatori, che veggono tali e tante cose per entro al testo de' loro autori, fogliano far ridere le perfone. E perchè volete voi, che io mi ponga a tal rischio divenendo il chiosatore di me medefimo io? A buon conto, dis' ella, ne' vostri versi voi non ci dovreste vedere nè più nè meno di quello che ci è . E non vorrete poi aver lodato una Donna per modo da non essere intelo forse da niun' altra Donna, E così non potendomene schermire, incominciai a toccare alcuna cosa dell' Ottica, a cui sanno allusione quei versi: E le andava dicendo, come la luce, fecondo l'opinione del Neutono, o per meglio dire fecondo la verità, non è altrimenti semplice e pura, quale apparisce agli occhi volgari: Ciascun raggio di sole essere un fafcetto, o composto di raggi rossi, dorè, gialli, verdi, azzurri, indachi, e violati: e da quefli fette colori mescolati insieme. . . . Piano a' mai passi, senza lasciarmi dire più avanti ripigliò qui la Marchefa, andiamo adagio. Trop-

po presto voi uscir ne vorreste, senza badare fe altri vi possa tener dietro sì o no. Dichiaratemi un po' più diffulamente tutte queste cofe; e non vogliate che la vottra chiofa abbia più biforno di chiofa effa, che non ne avea forse il testo medetimo. Oh voi, dis' io allora, non farete contenta, che non vi abbiate un libro fu quel setten plice . Perchè no? ella rifpose. Tanto più che l'avervi io udito metter del pari la opinione del Neutono con la verità, dee aver fatto non leggieri impressione nell' animo mio. Io ben fo che quello Neutono empie ora il mondo del fuo nome; ma farebbe pur bello saper la ragione perchè e' sia salito in così gran fama. E chi potesse veder la luce non cogli ocohi del volgo, ma cogli occhi di lui? In fomma voi avete, foggiunfe mezzo forridendo, destato in me un gran desiderio, se a troppo non presumesi, di divenir Neutoniana. Madama, io rifpofi, ecco il modo di metter presto il Neutonismo alla moda; e tutti i fuoi feguaci avrebbono in molto buon grado cotesto vostro desiderio, se il risapessero . Ma in verità non fo poi quanto buon grado fosse per avervi il Pope, mostrandole il libro che io teneva tuttavia in mano, che più non vi volete leggere avanti, per una voglia, in cui fiere entrata, non fo perchè, di Filofofia. Ed ella: Un poeta Inglese pieno per appunto di Filosofia, quale voi rappresentato mi

avere coresto Pope, dovrebbe darmi egli stesso la mano a scendere il Parnaso per salire alla verità. Indarno tentai di mettere in campo l'altezza della materia, e la propria mia infufficienza: Solite formole, ella m' interruppe, che a me non fi doveano per conto niuno far buone. Nè tampoco mi valse domandar tempo infino alla fera, dicendole, come le fere appunto da più anni in qua erano confecrate alle materie fcientifiche, che così fatto avea, trovandoli ne medetimi termini che io, il più gentil filosofo di Francia, e che oramai correva la moda di ragionar con le Dame di Filosofia la notte, e ne più fegreti boschetti. Moda per altro, incontanente ella rispose, che tanto meno fa per noi, quanto che di luce è da parlarne il giorno anzi che la notte. Onde fenza più convenne dar principio. Ma come, o donde? Che la Murchesa era bensì di varie comizioni fornita, ma di Filosofia non avea tintura veruna; E della Filosofia era pur bisogno darle una qualche contezza prima di venire all' Ottica, e agli ultimi ritrovamenti del Neutono. Si aggiugneva a questo il doverle dichiarar l'Ottica senza aver alla mano quei vetri, ond'essa quasi direi procede armata, e senza i quali, male, fi può venire, a capo di quella scienza: E sopra tutto avendole io a parlar di Fisica senza l'ajuto della Geometria, mi pareva quafi che impossibile tor via le spine, e non

disfogliar la rofa. Finalmente dopo averle un' altra volta, ma indarno, ricordato la Mufica del Pope, ed anche tale altro men feriofo e più caro trattenimento, io cominciai in questo modo.

Non pare a voi, Madama, che l'uomo, curiofo come egli è anche in ciò che meno gli si appartiene, abbia dovuto in ogni rempo considerare gli oggetti che gli stanno dattorno, quelli ancora che lungi fono collocati da lui, le cofe tutte di mano in mano, che fopra se gli volgono, e delle quali composto è l'Universo? Ando norando i vari sembianti, per quanto estendere poteasi la debole sua vifta, le qualità onde si mostrano vestite, le vicende a cui vanno soggette: E quindi credette di potere indovinare la varia natura di esse, e le cause delle operazioni loro, ardente nella voglia di fapere, o di mostrare almeno di sapere. Prefunfe in una parola di comprendere, e fpiegare il magillero dell'Universo; il che si chiama far fiftemi di Filosofia. Chi immagino la cofa in un modo, chi in un altro: Ciascuno ispacciò le proprie fantafie come realità, e tutti ebbero de feguaci. Quella per altro tra le antiche schole, che pare aver dato meno lungi dal fegno, è la Italica, le cui opinioni concordano con le principali fcoperte, che nel si-Rema del mondo fatte furono dipoi dalla fagacità del moderni. Capo di quella scuola su

Pi-

Pitagora, il quale avidissimo di sapere andò peregrinando qua e là in cerca di esso, e le dottrine a noi recò dell' Oriente, e dell'Egitto, dove furfero ne' paffati tempi i più profondi ed esperti offervatori delle cose naturali. Ma il nome di Pitagora e di tutti gli altri dipoi venne oscurato da Aristotele, di cui si glorlava effer discepolo il grande Alessandro; tanto che era chiamato affoluramente il Filosofo, era tenuto una feconda natura, e ogni fuo detto era in luogo di ultima ragione. Nella quale altezza di fama allora veramente falì, che gli Arabi, conquistata gran parte del mondo, si volsero dalla barbarie alle gentilezze, e si diedero agli studi delle scienze. Venuti in mano a costoro i libri di Aristotele, il quale stretto nel ragionare, e quali misterioso, lascia da intendere più ancora che non dice, si miscro a farvi fu dei comenti, a interpretarlo, a chiofarlo. Ne nacque da tutto ciò una affai firana Filosofia, parte colpa le varie fantasie degl'interpreti, parte colpa il maestro medesimo, che tentò di rifalire alle cause prime senza avere debitamente confiderati gli effetti, fillogizzò fopra le cose naturali, che avrebbe dovuto inpanzi offervare, e usò ne' fuoi scritti un certo suo linguaggio, o gergo particolare. Il caso è che gli Aristotelici stavano quasi sempre in su' generali senza mai venire al fatto in che che sia. Non d'altro si udivano risonare le scuole che di Tom. I. qua-

qualità occulte, di forme fostanziali, di entità, di modalità, e di fimili altri nomi fenza foggetto, co' quali intendevano render ragione di ogni cofa che avveniva nell' Universo, e di ogni effetto di Natura. Tale è la scienza, che tenne fra noi per più fecoli, piena di frivolità e di quistioni senza fine, o sopra l'interpretazione di un testo onde conseguire qual fosse la mente del Maestro, o sopra soggetti di niuna importanza, ne' quali non fapevafi talvolta qual fosse la mente, e l'intendimento di quei medefini, che gli disputavano. Al vedere quei dottori contendere insieme e riscaldarsi, come asfai spesso avveniva, pareva che combattessero daddovero; ma vecchi fanciulli non facevano in fostanza che alle bolle di vento.

Sorrife qui un poco la Marchefa, 'indi prefe a dire: Mi penso che durante tal ciacle criofitosico, al tercosì, e tal divozione cealecciofitosico, al tercosì, e tal divozione cealecciofitosico, de la cerco, io risposi. E forse per un gran pezzo sarebbe stata finarrita la buora via; se non che al principio della passara età sorse in Toscana quasi vindice della ragione un uomo chiamato per nome Galilei. Diede egli come una novella vita all' antica scuola Italica, e atterrato l'Arabesco edificio dell' Aristoscissimo, con la sessa della ala mano pose i sondamenti del Tempio del sapere, che su poi dal Neutono levato tant' al-

to . Incominciò col fuo efempio dal mostrare a' Filosofi ciò che si sarebbe dovuto fare in ount tempo, alnon voler patlare un linguaggio inintelligibile, voto di fenfo, e pieno di orgoglio, a fottometterfi a cercare quali fieno le proprie e vere qualità degli oggetti che ne stanno dattorno, facendo fopra di essi replicate esperienze, e dando loro in mille maniere la prova, a interrogar debitamente la Natura, e non creder ciecamente a un uomo: E lasciata da parte la investigazione delle cause prime, che non è da noi l'arrivarci, a dover mettere ogni fludio per conoscere gli effetti, ed afficurarfi, come le cose sono in farto, prima di voler spiegare il perchè così elle sieno. Per tal via egli venne a dare nuova faccia al vastissimo regno della scienza Fisica. Nè forse male avvisò colui a cui fovviemmi aver udito chiamare quel pellegrino ingegno Pietro il grande nella Filosofia, L'uno, diceva egli, discese dal trono per apprendere a regnare, l'altro dalla cattedra per imparare a fapere. E fe le leggi dell' uno ebbero forza di render viva la virtà di una nazione quali da tanti fecoli addormentata, il metodo dell'altro rifvegliò nella famiglia filosofica la ragione oppressa dall'autorità de' testi antichi, a' quali i Filosofi d'allora stavano attaccati non meno che i popoli della Ruffia alle loro vecchie ufanze. E già il metodo del Galilei, col quale si erano scoperte 'D 2 0'a

١

parecchie proprietà importantifime dei corpla e alcune delle primarie leggi, onde la Natura governa la universalità delle cose, col quale riordinata già fi era in qualche parte la Fifica; incominciava a pigliar corfo, quando in Francia uscì suori una setta di Filosofi ad attraversarlo. Volevano anch' essi la ragion dell' uomo libera dal giogo dell'autorità, e degli Ariflorelici difpregiatori eran folenni, il che già era di moda. Di fare tante sperienze e osservazioni, onde venire in chiaro de naturali effetti, non si davano gran travaglio: Si davano bensì vanto di spiegare ogni cosa con grande fpeditezza, e per modo che fenza gran fatica potelle intendergli ognuno. Ponevano alcuni pochi, e femplici principj, e fingolarmente che le specie delle cose non differiscono sostanzialmente tra loro, ma foltanto per la varia dispofizione e modificazione delle parti della materia, che è in tutte la stessa; simile, diciam così, a quel legno, che diviene uno Scagno, o un Dio secondo la forma che gli dà l'artefice. Quindi per via solamente di certi movimenti; é di cerre figure, che fapevano immaginare giulla il bilogno, ne corpi e nelle parti di quelli terminavano ogni quistione. Nè era cosa in Natura, che in certo modo non operaffero a mano, quali tellimoni di veduta della creazione del Mondo. E perchè la pronta fantalia di costoro andava di primo lancio alle cause

rin occulte delle cofe, intanto che il Galilei dopo molte confiderazioni e molto studio, dopo molte prove e riprove si contentava solamente di stabilire una qualche legge della Natura, divennero ben presto signori delle scuole, e sortirono al pari di Aristorele di caldi e zelanti sostenitori . Almeno, diffe la Marchesa, è forza confessare, che il meritarono assai meglio. Che certo, per quanto dite, è da credere grandissimo fosse l'ingegno di costoro, e dovca giultamente levare in ammirazione ogni gente. Si, rispos' io; ma non di rado avveniva, che gli effetti, che si osservavano dipoi in natura, finentivano i bei ragionamenti che accuistati si erano applauso e sede appresso i più: Ed egli era proprio una compassione, vedere i più ammirabili 'fiftemi del mondo rifolverfi in niente al cimento di una fola esperienza. E così va chi troppo s'affretta; voglio dire, chi vuol far mostra d'ingegno, prima ch'egli abbia adoperato gli occhi abbaffanza E per verità niun ascolto noi non daremmo a un Meccanico, il quale prefumesse indovinare la costruzione del famolo orologio di Argentina fenza aver cognizione ne degli aspetti ch' egli mostra, ne di quelle tante cose che e' fa fare oltre il batter l'ore. Non è così? Così è, disse la Marchefa: E che dovremmo noi penfare, io continual a dire, di un Filosofo, che vorrà descriverne la interna fabbrica dell' Universo, come innanzi tratto egli non abbia posto grandissimo studio per conoscere le operazioni varie, gli effetti, le molle, e gl' ingegni della Natura? Ciò non oftante il Cartesio, capo di questa sotta di Filosofi, compose un suo sistema di Ottica, fi mise cioè a ragionare, e dommatizzar della luce, fenza prima certificarfi con-accurate sperienze s'ella sia sostanza semplice, o composta, senza conoscere le principali affezioni e qualità fue: E un tale fuo modo di filosofare pur levò tanto applauso nel mondo. Ben è però vero che in questi ultimi tempi si è forte intiepidito quell'applaufo. Chiaro si conosce più che mai, che dove per troppa lentezza in prender partito corrono affai volte pericolo gli affari di Stato; il contrario appunto fuccede delle speculazioni della Filosofia. E presentemente tutte le Accademie di Europa vanno norando ciascuna particolarità, che la industria. o la fortuna presenta loro tanto nell'Ottica quanto nelle altre parti della Fifica; e vanno così ammannendo di che forfe ordire un giorno il vero fiftema dell' Universo.

Quando però bifogni, foggiunfe la Marchefa, ad aver un', verò fitema, fapere uttre, le particolarità comè voi dite, non è credibile, che noi fiamo per averlo così di breve i E fe altre volre conveniva afpettare un fecoloperchè ricorreffero certo tali fefte che fi celebravano in Routa; convertà forfe ora, afpetta-

re le migliaja di fecoli perchè venga a illuminare il mondo questo vero sistema. Intanto mi par cofa pur ragionevole effer contenti a quelli che meritarono biù applaufo, ed ebbero più voga. E chi non avrebbe vaghezza di fentire quanto di più ardito e di grande seppe riuscire dalla fantasia dell' nomo? Comprendere il magistero della Natura, penetrare le cagioni delle cose è lo stesso che falire in cielo, e se dere alla beata mensa degl' Iddii. Che se i Filosofi non colgono in tutto nel vero , sarà, mi penfo, che pur fentono del mortale anche gli occhi loro. Starà poi a noi a discernere dove hanno dato nel fegno e dove no, e a far giusta ragione de loro sistemi. Non surono mai dette, io risposi, più sensate ragioni per udir delle follie: Come è del piacer vostro. Ma vedere; Madama; il bel campo che mi aprireste per pigliarmi di voi un po' di vendetta; che mi fate thare a questo nobil sì, ma fottil cibo della Filofofia. lo potrei prendere il principio da alto, come fi fuol fare in fomiglianti casi, e dirvi come alcuni hanno affermato, la Luce effer l'atto: del pellucido in quanto egli è pellucido; altri, lei effer l'anima, onde il mondo fensibile viene ad esser collegato con l'intelligibile; i colori effere una certa fiammolina, che fvapora dai corpi, le cui parti hanno proporzione con l'organo del vedere. Tutto ciò potrei dirvi, non fenza toccare alcuna cosa del furto mistico di Prometeo, o che fo io? E pensate pure che in somiglianti concerri ffavafi altre volte racchiufa la scienza dell' nomo. Non fate voi ora meco, disse la Marchefa, come i tiranni, che il male che non han fatto . lo mettono in conto di benefizio? Ma a ogni modo gran mercè che voi entrar non vogliate in mondi intelligibili, in furti mi-Rici, e in così fatte altre cole; che lo per me non ne verrei a capo in un anno a intenderne parola. Qual maraviglia, rispos' io, quando che forse quegli che ne furono gli autori, non le banno intese eglino stessi . Ben voi , Madama, intenderete con facilità grandissima il fistema del Carresso, che vi mostrare tanto defiderofa di averne contezza.

Ora figuranevi tutta quanta la materia, di che fatto è il Mondo, non altro effere flata da principio, che una maffa uniforme, e la medefima in tutto e per tutto. Tale immenfa materia, quanta ella è figuratevela divisa in particelle della figura di un dado picciolifime, ed eguali tra loro. Di queste particelle figuratevi, che una grandissima moltitudine qua giri intorno ad un punto, la un altra moltitudine intorno ad un altro, e nel tempo stesso di unta, che nel correte ch'ella fa vassi uttavia vosseno fopra di se. In tal modo, Madama, immaginerete pieno di vortici ogni cosa: Che

vortice fi chiama uno ammassamento di materia, qual ch' ella sia, che vada intorno a un punto, o centro comune; come si vede far l'acqua ne'gorghi di un fiume, o la polvere raggirata dal vento. E tutto questo, Madama, è ben facile ad esser compreso. Facilissimo, ella rispose. Or bene, io soggiunsi; e voi vedrete per via di così semplici e pochi ordigni formarfi il Sole, le stelle, la luce, i colori. E che cosa non vedrete mai? Il sistema de' vortici è quafi un palazzo magico, dove uno ha folamente la briga di chiedere ciò ch'e' vuole, che sel vede comparire innanzi di presente. Si avrà dunque da credere, ripigliò la Marchefa, che da si picciola cosa conceduta al Cartesio abbiano da seguitare tante maraviglie? Madama, io risposi, voi non sapete, che ogni tantino che si conceda a' Filosofi, e' procedono a modo degli amanti; e passo passo là recano le persone dove elle non avrebbon pensato giammai? Io m'intendo, rispose la Marchefa, così poco d'amore, come di Filosofia. Ma non saprei vedere a che cosa posfa riuscire il lavoro, o il giuoco di que'dadicciuoli. Ora lo vedrete, io risposi. Adunque que' dadicciuoli della materia del Cartefio, ch' erano contigui tra loro, e come stivati insieme, non potean fare che, nel girare intorno a se stessi, non urtassero continuamente gli uni contro degli altri. Così ciascuno venne a Tom. I. Е

fmuffare i propri angoli, o fia punte, onde s' impedivano tra loro il poter girare liberamente; e così non altrimenti che veggiamo accadere delle pietre, che un torrente rotola in baffo, fi riduffero in altrettante politissime pallottoline, o vogliam dire globetti. Delle rattiature poi, levate via di ciafcun dado, fi venne a formare una nuova materia finissima. agitatissima; la qual materia vale tant' oro al Cartesio. Egli vuole, contro alla opinione di altri Filosofi, che nell' Universo sia tutto pieno fenza che vi resti il più minimo spazietto voto di corpi. Ed ecco per primo che questa tale materia finissime gli viene a riempiere tutti que' piccioli vani, che altrimenti tra l' un globetto e l'altro farebbon rimafi. Che ben vedete, Madama, come quei globetti, ancorchè si toccasser tutti, già non poteano, perla propria loro rotondità, combagiarfi infieme. Ma un vano vie maggiore farebbe fenz'essa rimafo nel bel centro di ciascun vortice. Tutti i corpi, che muovono in giro, fanno ogni sforzo di allontanarsi dal centro, intorno a cui girano; e ciò vedesi manifestamente nel sasso girato nella frombola, che è presto a scapparvia per linea diritta, tofto che si rilasci dalla mano l'un capo della funicella che il ritiene. I globetti adunque, che muovono in giro, e formano il vortice, rimpiccioliti e logori dal continuo stropicciare tra loro, pigliavano il lar-

go discostandosi dal centro. E già sarebbe rimaso un gran vano nel mezzo del vortice medefimo, quando vi accorfe opportunamente a riempierlo quella materia inimica del voto. Ed ivi tenendo il centro quali nocciolo, e girando anch' essa, non si può dire qual vigore, le qual vita venga a comunicare al rellante del vortice. Corella materia, non ha dubbio, ripigliò la Marchesa, adempie bene alle parti fue, e quafi pare che non abbia fatto nulla, fe alcuna cofa riman da fare. Ma fapete voi, Madama, io rifpofi, quale altra cofa faccia quella raftiatura, quella minutifima polvere, ch'è detta la materia del primo elemento, o fortile? Ella fa la fostanza, la persona medesima delle stelle, e del Sole. Il Sole non è altra cofa che un immenso pallone di materia fottile, che girando rapidamente intorno di se, fa suo sforzo di espandersi per tutti i lati, e così viene a premere per ogni intorno. E questa gagliardissima pressione della materia fottile, comunicata alla maffa globulofa, o materia del secondo elemento, che è tutto intorno al Sole, è dessa la Luce.

Ed è pur vero, ripiglio immantinente la Marchefa, che noil fiam giunti in un attimo a far la luce. Ed io ripofi: Così è. Dite ora, Madama, ch'egli era un concedere un niente al Cartefio, a fargli buoni que' fuoi dadicciuoli. Ma di grazia levate l'occhio a quella infinità.

di vortici feminati, e sparsi per ogni lato del Cielo, dove in tutta la fua maestà a noi fi mostra, e risplende la grand' opera del Cartefio. Ciafcuno di effi è un gran pallone di materia fottile, che vorrebbe espandersi per ogni verso, ed uscire de' suoi termini; ma egli ne vien contenuto dagli altri vortici che gli fono d'intorno, e che vorrebbon pur fare il medesimo. E come le pietre nelle volte, contrastando l'una con l'altra, si sostengono insieme; così tutti quei vortici, per la loro scambievole e contraria pressione, vengono a equilibrarfi tra loro. Che fe il lume, che a noi vien dalle stelle, non è tutto della medesima vivacità: ciò nasce non dalla più o meno forza del loro vortice, ma dalla varia diffanza principalmente, in che elle fi trovano da noi. Di qui è che il Sole, nel cui vortice pur fiamo e la cui lontananza da noi è di foli cento milioni di miglia, al fuo apparir turba, e scolora

## Le tante stelle ond è l'Olimpo adorno.

Tra le stelle poi quella che col brio della sua luce supera ogni altra, ed è credibile che sia più vicina a noi, è chiamata Sirio. Forse, disse la "Marchesa, che volete dire quella lucidissima stella, che qui in contado è chiamata la bella stella, e che veggiamo ogni sera vicir

uscir fuori la prima di tutte appena tramontato il Sole . Ed io: Madama , prendete guardia di non confondere due cosc di ben differente natura, come un corpo che luce per se, ed uno che per lucere ha bisogno di altrui; un Sole, e un pianera. Vero è, che la bella stella ( che Venere dagli Astronomi è detta ) Marte, Giove con gli altri pianeti furono un tempo altrettanti foli; così nello stato primitivo, o fecol d'oro dell' Universo; ma egli è anche vero, che ora fono decaduti da quel grado. Oltre alla materia fottile, che si formò dalla globulofa, fe ne formò un'altra ancora, che il Cartefio chiama del terzo elemento, ed è cagione delle più firane vicende, che sieno descritte negli annali di quel suo mondo. E fapete che cofa è questa materia? la scoria o la feccia della fortile: E per essere le sue particelle di figura uncinata, ramofa, irregolare, avviene che l'una scontrandosi con l'altra si appiglino insieme, e vengano talvolta a ricrescere in asiai vaste moli. Queste dipoi, in virtù del moto e della forza della materia fottile. fono rigettate dalle parti interne della stella o del fole, dentro a cui si formano, insino alla superficie di quello. E là in quel lato, dove in molta copia si trovano adunate insieme, tenendo in collo la pressione della materia sottile fopra la globulofa, la luce, che pur in ella pressione consiste, viene intercetta. Nè ad altra

altra caufa voglionfi attribuire, fecondo il Cartelio, quelle macchie, che di tempo in tempo appaiono fulla faccia del Sole, grandi talvolta come la nostra Terra, e anche più, e che i nei del Sole piacque a un celebre Filofofo di chiamarle, moltrandole col cannocchiale a una Principessa del Norte. Dei nei grandi come la Terra, disse la Marchesa; dovrebbono anzi che abbellire, sfigurare qualunque faccia si sia. Certo, io risposi, come ecclisfano il Sole in parte, così potriano eccliffarlo in tutto. E da gran tempo l'avrebbon fatto. se prevalso non avesse sinora la materia sottile. la quale col rapidissimo suo bullicame discioglie, e diffipa cotesti suoi nei di mano in mano che si vanno formando. Ma è forza dire. che la virtù di tal materia in tutti i foli non è stata tanta da superare la opposizione e la refiftenza degli ammaffamenti di quella del terzo elemento. Ciò avvenne in tutti quei foli che del grado loro decadettero, e fingolarmente nella nostra Terra. Vedete metamorfosi più strana di quante ne racconti Ovidio. Incrostatasi a poco a poco tutto dintorno, venne a languire il fuo vortice separato dal nocciolo e dall' anima, che gli dava vita, fu rotto l'equilibrio tra esso, e. il vortice del Sole, che gli era vicino; en così la terra, uno altre volte anch'i està degli occhi del cielo, e immobile nella fua fede, divenuta scura ed opaca fu rapita via,

e come ingoiata dal prepotente vortice del Sole, fu cottretta a dar le volte intorno dalui, come una fecca foglia dentro a un gorgo d'acqua. La Terra adunque, disse la Marchefa, è condotta a dover girare intorno al Sole! Ben fo, che i Filosofi non fanno troppo il gran conto di questa nostra terra, e per loro il farla girare è un niente. Ma certo un mal giuoco, pare a me, le abbia pur fatto quella materia del terzo elemento, o vogliam dire que' fuoi nei, che troppo l'hanno fatta decadere da quel gloriofo flato, in cui altre volte trovavasi. Forse, rispos' io, ch' ella non è poi tanto da compiagnere. Ha perduto la luce, e la fua quiete; è vero; ma di una cosa unisorme ch' era in prima e da per tutto la medefima, è venuta anche a rivestirsi di quella tanta varietà, che ora vi ammiriamo per ognilato, e potè di tanti avvenimenti divenir teatro, fu cui dovevate, Madama, effere un perfonaggio voi medefima. Del resto, io continuai a dire, nello stesso modo che la Terra, furono dal Sole conquistate le comete che appariscono nel vortice suo, e gli altri pianeti che gli fanno corona.

Con queste tante conquiste, disse la Marchesa, che ha fatto il Sole ben su da lui tragredita e rotta in cielo ogni legge di equilibrio, per cui tanto si combatte qui in terra. Ed io mi penso che nella storia filosofica egli

debba tenere quel luogo, che tengono nelle nostre istorie gli Alessandri, ed i Cesari. Per quanto si creda, io risposi, e vi sia ragione di credere, che altre stelle abbiano anch' esse un corteggio di pianeri, certo si è, che non veggono fino ad ora i Filofofi un più granconquistatore del Sole. Ma vedete or voi -Madama, la differenza che ci ha da un corpoluminoso a un opaco, da un Sole a un pianeta, da Sirio a Venere. E vedete insieme a che fu principalmente ordinata la gran macchina del Cartelio. Il Sole, che è corpo di affai maggiore che tutti i pianeti presi insieme, standosi nel centro del suo vortice, volgesi intorno a se in venticinque giorni e mezzo. E lo sterminato Oceano, dirò così, di materia che lo circonda, o fia il gran vortice di cui è anima e centro, girando pel medefimo verfo che fa egli, mena d'intorno a se i pianeti, a quel modo che una corrente fa le navi. che in essa s'abbattono. Di tutti il più picciolo, e che gira anche più vicino al Sole. è Mercurio. Compie suo giro in poche settimane, perchè la materia del vortice ricevendo principalmente l'impulso dal Sole, muove affai più rapida ed ardente vicino a lui, che non fa nelle parti lontane. Apprello Mercurio, e più tarda gira Venere, quel bel pianeta, il eni dolce lume fa ridere il Cielo, e ne conforta, dicono i poeti, ad amare. Viene la TerTerra per terza, la quale raggirafi intorno al Sole nello spazio di un anno. Più sopra è Mar+ te, appresso a Marte seguita Giove, che è il più vasto tra' pianeti, e sinalmente si trova Saturno che muove più lento di tutti, ed è di tutti il più lomano dal Sole. I pianeti minori, come la nostra Luna, i quattro che girano intorno a Giove, e i cinque di Saturno furono anch' essi ab antico altrettanti foli, e sono ora un fegno della passata grandezza de' pianeti maggiori, al quali ancora appartengono. Avendo questi nella loro decadenza conservato gran parte del loro vortice, come narra il Cartelio, confervano ancora le prede, e le conquifte che fatte aveano ne' tempi migliori. Che fe di tali cofe, e particolarmente del girare che fa la Terra, vorrete più minuta contezza, leggeremo i Mondi del Fontenelle, dove conofcerete la più amabile Marchefa di Francia, a cui però non avrete altro da invidiare fuorchè il Filofofo.

Piacemi oltremodo, diffo la Marchefa, quanto io ho udito da voi di un fiftema, che con tanta facilità, e felicità rende le ragioni delle cofe. Per far girare i pianeti il Sole non ha che a girare egli medefimo, e per illuminare tutto il Mondo, che è pure un gran che, non ha da far altro che premere la materia globulofa che il circonda. In ciò fare non ci rimette niente del fiuo; e il teforo, per così dir, Tom. I. F della

della luce non è mai per venir meno. Non si può negare; io foggiunfi, che stando alla opinione di coloro, i quali vogliono che la luce sia una effusione della sostanza medesima del Sole. quali un'ardente pioggia ch'egli mandi fuori del continuo, taluno potrebbe vivere, e non a torto, in grande apprensione. Per quanto finissime sieno le particelle della luce, più fine ancora delle particelle odorofe che efalano da? corpi, i quali nulla però perdono anche in lunghiffimo del loro pefo, ci farebbe da temere non quel tesoro venisse finalmente al basso, e di avere un giorno ful bel mezzodi da restare al buio. E forse per li tanti dispendi che sa di continuo il Sole, dicono i Filosofi del Malabare, che di fette occhi ch'egli avea, fei ne fono già chiufi, e non glie ne rimane ora che un folo di aperto. Ma ecco che per questo conto noi possiamo essere più animosi. Tale come voi avvertite, Madama, è la condizione del Sole, ch'egli può ogni momento fornir di luce tutto quanto il Mondo, e non perder egli mai niente del fuo. E fe proprio è della luce, ch'ella trafcorra in un istante uno sterminato cammino, e che il suo corso, come dice un Poeta Inglese, è finito allorchè incomincia: vedete come da luce Carteliana lo faccia con un niente; che per lei appunto un niente sono i milioni e i milioni di leghe. E questo avviene perchè, secondo il Cartesio, ogni

ogni cofa, è pieno fenza che vi fia il più minimo fpazietto di voto. Immaginate una pieca quanto fi voglia lunghiflima, la quale moffa che fia dall'uno de capi muove nel tempo itelfo anche dall' altro. Nè più nè meno è da pensare, che avvenga della prefitone che ricevono ad un tratto le file de globetti, che, fenza lafciare intervallo alcuno tra effi, fi stendono dal Sole infino a noi. E così appena preme il Sole; e allumano è ogni così.

Quale spiegazione più semplice e più chiara, disse la Marchesa, degli effetti della luce potremmo noi cercare di questa? E già mi penso che il simile debba effere de colori, che, per quel ch'io credo, fono anch'essi un effetto della luce. Per certo, Madama, io rifpofi, avreste il torto di non stare anche per questo a fidanza del Cartesio. Egli vi dirà, che siccome la pressione, o il moto de' suoi globetti eccita in noi il fentimento della luce; così la diversità de loro moti fà che noi apprendiamo colori diversi. E questa diversità di moti è cagionata dalla diversità delle superficie dei corpi, che ricevono la luce, che vi batte fu, e la rimandano all' occhio nostro. Hanno esse potere di alterarla, o variamente modificarla, e quindi ne appariscono variamente colorate; non altro effendo i colori che la luce variamente modificata. Quei corpi adunque; le superficie det quali sono disposte in manie-F.2 .. (

ra da accrescer notabilmente ne' globetti di luce, che vi dan fu, il proprio loro moto di rotazione, ci fi mostran rossi, e gialli quelli, che lo accrescono un po' meno. Se le superficie poi fono tali da fininuire quel moto, in luogo d'accrescerlo, quelle che lo sminuiscono affai riescono azzurre, e verdi quelle, che poco. E finalmente se tali sono le superficie. che rimandino i globetti in gran copia, e colla medefima quantità di moto con che gli ricevono, fenza rinforzarlo in alcuna parte, o debilitarlo, allora ne rifulta il bianco: e il nero per lo contrario, quando le superficie sono ralmente disposte da ammorzare essi globetti, e in certo modo afforbergli per entro a fe stesse. Eccovi . Madama, come in un batter d'occhio abbiam fatto i colori. Cercate voi d'avvantaggio? Ricordatevi, che noi fiamo nel palazzo magico del Cartefio, dove bafta chiedere per ottenere. No no, ella rispose, sermiamci per ora fu' colori: e dichiaratemi onde nasce, che questo corpo accresca ne'globetti di luce il moto di rotazione, lo diminuifca quell'akro. Ciò nasce, io risposi, dalla varia qualità e disposizione, che trovasi nelle particelle componenti le superficie de' corpi medefimi, dalla loro inclinazione, positura, figura, e fimili altre cofe; le quali essendo diyerfe, debbono altresì diversamente modificar la luce, che in essi corpi si avviene. E così il Filosofo vi dà di che dipingere

## L' erbetta verde, e i fior di color mille,

di che variare a vostro piacimento la faccia dell' Universo.

Veramente ripigliò la Marchesa, con questi vortici si viene a fare ogni cosa. Dica chi vuole, non fi potria mai abbastanza ammirare il sistema del Cartesio. Non ci è quistione che egli non sia prontissimo a scioglierla; e ciò non fa con lunghi raggiri, ma con una femplicità, che è un incanto. Il Sole, le stelle, col moto, de' pianeti, la luce, e i colori noi abbiamo voluto fare, e furon fatti. Ma dite, vi è occorfo egli mai di ragionare con altra donna di Filosofia? No al certo, Madama, io risposi; nè ci voleva niente meno di voi a farmi foccombere. Ma che mi fate voi una tale dimanda? Ed ella, per sapere come essa si fosfe comportata, come avesse fatto con questo Cartesio. So ben io, ripigliai tosto, quel che vi fate voi. Che occorre, Madama, il nasconderlo? Voi vi fiete un po' troppo lasciata andare all'immaginazione,

## Dolci eose ad udire, e dolci inganni.

Egli fembra fiavi caduto di mente quella fretta madre di tanti fiftemi, che non reggono poi alla flemma degli offervatori. Che debbo io dirvi? Ella tifpofe. Se io me ne fono fcorda-

ta così, forse la colpa è del palazzo magico dove voi mi avete introdotta. Ben fapete, che questi tali luoghi han virtù di far dimenticare alle persone le cose migliori. Alla quale io rifposi: Madama, almeno non vi dimenticate, che i palazzi magici fi rifolvono in fumo al fopragiugner di Logistilla con quel suo libretto. Chi avrebbe mai poruto credere, riprese a dir la Marchefa, che da una supposizione tanto semplice, come fu quella di non so che dadicciuoli portati în giro, avessero a riuscire le tante maraviglie, che in sì picciol tempo mostrate mi avete? In assai maggior pregio fenza dubbio si hanno a tenere coloro, che con pochissimi ordigni fanno far quello, per cui altri ne mettono in opera moltissimi: E la varietà de' colori tanto più ora mi diletta, quanto io duro meno di fatica nel venirmegli formando dentro alla fantafia: Se non che male faperei immaginare, come va la faccenda in quei colori, che folamente appaiono fopra le cofe, fe un traguarda per un certo vetro, ficcome mi fono abbattuta a vedere in non fo che villa, non è gran tempo. Io non mi metterò a farvene una descrizione, che male ne riuscirei: e d'altra parte a voi non può esser nascosto di che vetri io m' intenda di parlare. Di tanto mi ricorda ch'egli era posto a rincontro d'una finestra, e sospeso dalla volta della stanza, e ch'era proprio un piacere a

veder per esso la campagna e il cielo, come. un tappeto o un panno di mille colori. Anche di questo, io risposi, voi avete in pronto la spiegazione. Quel vetro a tre facce, che voi dite . fatto , come quegli stipetti che sogliono porfi negli angoli nelle stanze, si chiama Prifma: Guardando a traverso di esso le cose, noi le veggiamo pezzate di vari colori; e ciò in virtù di nuove e varie modificazioni, che valicando per esso ricevono i globetti di luce, che fono ribalzati da' corpi . Fategli acquistare, o perdere del moto di rotazione fecondo che qua vedete un colore, e là un altro, è fatto egni cofa: Ma quanto a quella distinzione accennata da voi . Madama . tra i colori veri . e gli apparenti, non troverete alcun filosofo. che possa usarvi l'agevolezza di farvela buona; io dico nè anche il vostro Cartesio. Il quale vi dice risolutamente, che il porporino d'una bella guancia, e quello del Prisma, o dell' Iride non sono altro che rotazioni di globetti, fono tutti colori apparenti e non reali, tutti di un modo quanto all'effere, se non quanto agli effetti che producono. In fomma ogni qualità di colori non sono altro che semplici senomeni che appaiono con la luce, e tolta via quella, non son più. Volete dire, replicò la Marchesa, che non sono più veduti. Come si potria pensare, che i colori di quel quadro non sono più un'ora o due appresso il cader del SoSole? La tela rimane pur tuttavia; benchènon veduta. La tela, non ha dubbio, rifipos io
fibbito, rimane dopo il cader del Sole; e fopra cflà fimilmente certe difposizioni rimangono nella figura e tessitura delle minusifilme parti
di quei vari generi di materia, che adoperar sogliono i pittori. Ove sopravenendo appresso la
luce, secondo la qualità ch' ella prende da esfe disposizioni, i suoi raggi ribalzano indietro
sotto varie tinte e colori diversi. Per le tenebre poi ogni cosa da capo svanisce, e non è
più; come un effetto di quelle disposizioni, e
insieme della luce.

La Marchefa recatafi in fe alguanto riprese a dire in tal modo: Per verità io ho creduto fempre il color effer nelle cofe; e nel Prifma o nell' Iride effer folo una illusione. Ed io: Cotesto toglier via quella distinzione, che comunemente fi fa tra i colori veri, e gli apparenti egli è pure un ridur le cose a quella semplicità, che tanto vi va a genio, Madama. Se non che forse l'amore di voi stessa contende a questa volta col vostro amore per questa medesima semplicità. Troppo vi duole di non dover più tenere e riconoscer per vofiro quello, fu che in grandissima parte si fonda l'imperio delle belle donne. Nè io vi posfo dar torto, che vi mostriate per questo conto un po' difficile col Cartesio. Ma finalmente'a chi è tanto o quanto tenero del suo onor

filo-

filosofico, non è lecito di ammettere i principi di un fiftema, e non voler poi ammetter le confeguenze, che necessariamente da quelli derivano. I corpi non fono altra cofa, che materia del terzo elemento; i quali differifcono folamente tra loro per una certa teffitura, e configurazione di particelle: E ne' globetti della luce non è altra cosa che quel moto di rotazione, che le particelle de' corpi vi modificano nell'atto di ribalzargli da fe. Questi dipoi muovono l'organo del vedere; e così nasce in noi il concetto del colore. E in fine di questo colore il nostro animo ne riveste le cofe di fuori, là riferendolo, donde gli vennero i globetti di luce. Ma in effetto le cose ne fon nude. Anzi non folo del colore, che anche il fapore, l'odore, il fuono, il freddo, il calore, e la luce medefima non fono altrimenti ne' corpi.

La Marchefa allora diffe: Poco manca voi non diciate non aver realità alcuna quanto un vede et ode, che io non debbo credere effer qui questo marmo, che io pur tocco con mano, effer voi . . . . . Tal cosa, io risposi subito, non vi dirò già io. Benchè non manchi di quelli che sostengono i corpi tutti non effer altro che ombre, e sogui perpettui di gente che è desta; io per me credo che sogni seno i loro; nè mi potrò mai indure a credere che io sogno, quando io vi veggo. Credere che io sogno, quando io vi veggo. Credere con control de la contr

Tom. I. G derò

derò bensì, che le cose sieno molto differenti da quello che pajono. E lo stesso, Madama, dovrete fare pur voi. Quelle qualità foltanto hanno da rifiedere ne' corpi fenza più, le quali dipendono dalla materia di che fono composti; le altre vi saranno apparenti. Così che, suor che nella mente nostra, non si trovano in nesfun luogo. E le proprietà della materia il Cartefio le ristringe alla estensione, per cui i corpi fono lunghi, larghi e profondi, alla impenetrabilità, per cui un corpo non può trovarsi nel luogo di un altro, al muoversi, all' aver questa o quella figura, all'aver le parti così o così modificate e disposte. Ora chi vorrà mai il colore, la luce, e simili essere un certo moto, una certa figura, o teffitura di parti? Adunque sono nella nostra mente. Ma, qui foggiunge la Marchesa, voi mi diceste pure un certo moto di rotazione ne' globetti della luce effer cagione del colore, che è nei corpi. Piuttosto occasione, io ripresi, che se ne desti il sentimento in noi; come appunto quella proprietà, che hanno i corpi di premere i globetti del secondo elemento, è occasione, che si risveglia in noi il sentimento della luce, e quella ond' essi fanno brandire, e ondeggiar l'aria fino al timpano dell'orecchio, il fentimento del fuono. Similmente una certa figura di particelle, o pure certi piccioli animaletti, che fono ne' corpi, stuzzicando in

una maniera o in un'altra i nervetti della lingua, fono occasione, che in noi si desti l'idea di quello o di quell'altro sapore. E l'iltesso avviene dell' odore, e delle altre qualità fomiglianti. E così da noi chiamafi impropriamente qualità della materia quello che in realtà è foltanto percezione della nostra mente. Io già intendo, disse la Marchesa, noi siamo i conquistatori del Mondo, che ci è dattorno, e divenghiam ricchi alle spese altrui. Il Filosofo non lafcia a' corpi che a mala pena lo fcheletro, dirò così, della estensione; e il resto, di che e' pajono rivestiti, lo dà all'anima nostra. E con ragione, io foggiunfi. Quando uno fi trova al buio, faccia di premere col dito l'un canto o l'altro dell'occhio, girandolo a uno stesso tempo alla parte opposta; e vedrà tosto un cerchietto di colori fimile in certo modo a quelli, che veggiamo nella coda del Pavone. Onde questo? mentre certamente al di fuori non ha nè colore, nè luce. Non da altro salvo che dalla pressione del dito, il quale opera così groffamente nell'occhio quello, che i raggi di luce vi fan fare con tanto maggiore isquisitezza. Veramente veggo anch' io disse la Marchefa, che non può stare altrimenti la cofa da quel che voi dite. Ma come è mai che in virtù di un certo moto di rotazione io apprenda il roffo, o l'azzurro? Qual corrispondenza ci può egli effere tra i corpi in qualun-G 2

que modo sieno disposti, e un concetto di colore, una idea che l'anima forma dentro a fe stessa; che pur parmi che i sentimenti dell'anima fieno una faccenda diversa in tutto da qualunque movimento fi fia. Comprendete voi meglio, Madama, io risposi, qual corrispondenza ci fia tra il dolore, che è pur dell'anima nostra, e la puntura di un ago, che altro non fa che lacerare alcuna fibra della perfona, tra un certo moto di un ventaglio maneggiato da dotta mano, e il fentimento ch' e' fa nascere in altrui della speranza? Ed ella ac+ cennando di no: Pur nondimeno io foggiunfia tali cose, benchè di differentissima natura, vanno di compagnia; e l'una è cagione, o per lo meno occasione dell'altra. Si dovrà dunque dire, ripigliò la Marchesa, che tra i movimentì della materia, e le idee dell' anima ci fia quella corrispondenza, che era negli Elisi tra Enea, e l'ombra del padre Anchife. Conferiscono infieme . ragionano , rifpondono l'uno all'altro. Ma quante volte Enea tentò di abbracciare Anchife; altrettante fe ne tornò con le man vuote al petto. Questi pur sono, io ripigliai a dire, i misteri della Filosofia, alla quale, Madama, voi domandate affai più, ch' ella non può veramente rifpondere. Chi potria dirvi come lo spirito sia legato in questi nocchi della materia, come gli oggetti corporei Cagionino certe idee nell'anima, ella all'inconcontro certi moti nel corpo, come fenza estenfione ella fia in ogni parte di noi, invisibil vegga, e intangibil tocchi? Sebbene non è punto da credere, che si rimanessero muti i silosofi, fe noi gli domandassimo del come tutto ciò succeda. Či metterebbono in campo gli spiriti animali, che fcorrono per la cavità dei filamenti fottilissimi dei nostri nervi, e portano le sensazioni degli oggetti corporei al cervello, ed esso poi le imprime nell'anima, le cause occasionali, l'armonia prestabilita; ci sarebbono dei laghi di filosofia, che noi poco intenderemmo, e che nulla conchiudono. E già cotesti grandi ragionatori furono paragonati co' ballerini , i quali dopo gli più studiati passi del mondo, e le più belle cavriole, fi trovano alla fine del ballo nello stesso fito per appunto che il cominciarono. Ma comunque sia del come e del perchè, egli è indubitabile, io feguitai a dire, esservi più specie di cose, le quali in noi ne producono di certe altre di ben diversa natura. Onde non maraviglia, che certh movimenti ne' globetti di luce eccitandone degli altri nella retina, che è una pellicella nel fondo dell' occhio, e questi comunicandofi, in qualunque modo ciò avvenga, al cervello; non maraviglia, dico, che questi tali movimenti possano creare in noi certe idee di colore. E già dell'istesso occhio, e della maniera, con che si formano dentro di esso le immagini delle cose, sarebbe ora forse da parlare: Se non che ecco, Madama, che

### 54 DIALOGO PRIMO.

che io veggo comparire lo Scalco, il quale viene ad avvertirvi esser già messe le tavole: Ed egli, è oggimai tempo di vedere, che qualità di fapore noi riferiremo coll' animo alla zuppa. Non fo diffe la Marchefa, fe colui che tutta mattina ci ha studiato su, e crede di averglielo realmente dato, si accorderebbe così di leggieri con voi altri filosofi, che ridur vorreste ogni cosa all' apparenza. Ch' ei non risappia giammai, io risposi, de' nostri ragionamenti. Egli non è persona da disgustare per così poco, come è una opinione di Filofofia. E il dir questo, e il levarmi fu fu una cofa, stimando che così ancora far dovesse la Marchesa: Ella al contrario volca pure, che io le dicessi più avanti, e non così tofto fi tralafciaffe l'incominciato nostro ragionamento. Sopra di che io la pregai a volersi ridurre a memoria, e ponderare il detto di quel poeta Francese nominato il poeta della ragione; come vivande riscaldate buon sapore non refero giammai. Della qual verità pur convenne dopo qualche contrasto la Marchesa; e finalmente a' piaceri della tavola ebbe a cedere il campo la Filosofia.

# DIALOGO

#### SECONDO.

Nel quale si espongono i principi generali dell'Ostica, si dichiara la struttura dell' occhio, e la maniera onde si vode, e si confutano le iposesi del Cartesso, e dei Mallebranchio intorno alla natura della luce, e dei colori.

Tel tempo che durò la tavola ora andava riminaginando la Marchefa certe particolari specie di animaletti, da' quali le venisse destato quello, o quell'altro sapore; ed ora raggirar faceva in uno, o in altro modo i globetti della luce fecondo la diversità dei colori delle cose, che se le presentavano innanzi. E mostrava avere non picciol obbligo al Cartefio da cui riconosceva d'essere messa a parte de' segreti della Natura. Se non che una qualche noia parea pur darle, che de' fuoi colori ei ne l'avesse spogliata. Dove io pur la veniva certificando, che con una femplice disposizione di particelle ella avrebbe feguitato ad operar quello, che per l'addietro operar credeafi col colore medefimo, e ch' ella poteva starsene sicura nel suo regno contro a tutti i macchinamenti della più fottile Filosofia.

Levate le tavole, e preso il casse ella si ritirò nelle fue stanze: E dopo avere nelle ore più calde del giorno pigliato alquanto di ripofo, venne nella Galleria, dove io mi trovava godendo della vista di un ameno e ombroso giardino, sopra cui essa risponde. Da più di un motto che gettò la Marchesa, ben m'accorsi del desiderio, ch'ella aveva di ripigliare il nostro ragionamento. Ond'io, senza altro invito aspetture, presi a dire così: Tanto io vi veggo, Madama, infervorata della Filofofia, che il parlarvi di qualunque altra cofa farebbe fenza dubbio indarno. Converra dunque dirvi due effere i principali accidenti a' quali è fottoposta la luce; la rissessione, e la refrazione. Quando le particelle della luce vengono a dare nelle parti folide dei corpi, ribalzano da essi non altrimenti che sa una palla dando in terra; e quel ribalzar che elle fanno chiamafi riflessione : E per riflessione di raggi noi vediamo le cofe tutte, che diconfi opache, cioè che non hanno il lume da fe. La fianma della candela per esempio manda raggi del fuo; è un vorticetto di materia fottile, secondo il Cartesio, un picciolino Sole, che preme la materia globulofà, che gli è dintorno, e sì alluma ogni cosa; laddove gli altri corpi opachi, i pianeti, quegli alberi, quethe colonne, e che fo io, non ci fi rendono visibili, se non in virtù delle particelle del lu-

me, o sia de' globetti che riflettono. Regoarmente fono rimandati i raggi della luce dando in una superficie spianata, polita, e tersa, quale è quella dell'acqua itagnante, o degli fpecchi; come appunto una palla, dando in un terreno fpianato, ribalza regolarmente; cioè rifale su colla stessa inclinazione che è scesa. Tutti i raggi, per darvi un bello esempio, che dal vostro volto vanno allo specchio, ne ritornano indietro per niente difordinati o confusi, ma con la stessa inclinazione, e con la stessa situazione appunto tra loro, con cui vi andarono. Così è ripetuta o rimandata fedelmente dallo specchio la vostra effigie; e voi potete, Madama, presentarvi ogni mattina dinanzi a voi medefima, e confultare a tutta ficurtà fopra il modo di lasciar cadere con più eleganza un riccio, o fopra il più vantaggiofo fito da collocare un neo. Gran mercè, disse la Marchesa, che io so pure il perchè di cofa, che avendola fotto gli occhi tutto il dì, era quafi vergogna non faperlo. Ma ben vi fo dire, che chi mi avesse l'altr'ieri parlato di raggi, che venendo dalla mia faccia fono poi riffesti dallo specchio, io avrei creduto quel tal linguaggio quel folito formolario, che per vecchia tradizione ne fuol ripetere la Galanteria. Al contrario, io feguitai, di quello che fuccede nello specchio sono rissessi i raggi della luce, se cadono in una superficie irregola-Tom. I. Н

re ed aspra, quale è quella di una muraglia. Rimanda essa bensì i raggi del Sole da cui sia illuminata, ma per la scubrosità sua consondendogli infieme, e fparpagliandogli per ogni verfo non ne restituisce la immagine. Quando poi i raggi della luce trascorrono dall' aria per cagion d'esempio dentro nell'acqua, imboccano i pori, o i vani che rimangono tra le particelle di quella ( ch'essa pure, benchè non gli vediamo ha i fuoi pori ) e sì passino oltre. Ma nel paffar che fanno fi torcono dal primiero cammino che tenevano, venendo a piegarfi, e quafi a spezzarfi secondo il lingunggio degli Ottici . E questo spezzamento, onde s' indrizzano a nuova thrada, diversa da quella che innanzi facevano, è ciò che refrazione si chtama. I corpi diafani o trafparenti, che danno la via al lume, come l'aria, l'acqua, il cristallo, il diamante, si appellano mezzi. E però dicefi la refrazione avvenire nel paffar della luce d'uno in altro mezzo. Ed ella è maggiore fecondo che i mezzi hanno in fe più di materia, o vogliam dire fono più denfi. Onde i raggi fi spezzano maggiormente, o mutano maggiormente direzione nel paffar dall' aria nel cristallo, che non fanno dall' aria nell' acqua, per esfere il cristallo più denso, che non è l'acqua. Bene sta, disse la Marchesa; ed egli è ben naturale, che il cristallo, per essere più materiale, dirò così, dell'aria, abbia anche maggior forza nello spezzare i raggi della luce che per esso trapassano. Ma come è mai che il Tasso dice, se ben mi ricordo,

Come per acqua, o per cristallo intero Trapassa il raggio?

Che non continuate più avanti Madama, io replicai, quei fuoi versi per il rimanente della Itanza? Mi pare che e' venga a inferire come in fulle tracce del raggio, che trapaffa intero per lo cristallo, o per l'acqua; così pure osava il pensiero degli Eroi cristiani penetrare per entro al chiuso manto della bella Armida. Qualunque cofa, replicò la Marchefa, ne venga a inferire egli, non è egli vero, che da noi si dovrà inferire, non accordarsi gran fatto insieme Messer Torquato, e la scienza dell' Ottica? No certamente, io risposi. E di quante fimili discrepanze non troveremmo noi ne' poeti, chi volesse così sottilmente esaminargli? Il licenziolo Ovidio non fa egli scorrere in un giorno tutti i dodici fegni del Zodiaco al Sole, quando l'Astronomia non gli consente che la trentesima parte incirca di un segno pel suo corso giornaliero? Fatto è, che i poeti non parlano ordinariamente nè a dotti, nè a voi, Madama; parlano al popolo. E purchè arrivino a muovere il cuore, e a dilettar la fantafia del popolo, han toccato il fe-H 2 gno.

gno. Tuttavia a liberare il Taffo da quella raccia di errore, potremmo dire, fe così v'è in grado, ch' egli ha inteso parlare di quei ragi gi che inveltono le fuperficie dei mezzi non obliquamente, ma a diritto: Come farebbe se un raggio cadesse sulla superficie dell'acqua a perpendicolo, cioè fenza deviare da alcuna delle bande dal filo del piombo. Che quel raggio si bene paffa oltre intero fenza spezzarsi, o piegarsi nè da questo, nè da quel lato; dove tutti gli altri, che vi cadono obliquamente o di fghembo, fi rompono, e nel rompersi s' indrizzano ad altra via. Ora diversamenté frangono i raggi passando da mezzo raro in denfo, che non fanno da denfo in raro. Per efempio dall' aria dando nella fuperficie dell' acqua fi piegano nel penetrar l'acqua, indrizzandosi verso il perpendicolo, più che non faceano prima di toccarla. E così un raggio, che da un punto di quella muraglia andalle fuor per la finestra a percuotere colaggiù ap-punto nel mezzo del fondo di quella vasca yota ch' ella fosse d'acqua; riempiuta poi come ella è ora, non può più dirittamente dare in quel fegno di prima; ma tuffandofi nell' acqua fi torce di tal maniera; che viene a percuotere di qua del mezzo; cioè in un punto di esso fondo a noi più vicino. Che se quell'acqua divenir potesse un cristallo, più addentro fi tufferebbe; e più ancora, fe per

opera di una qualche Alcina si convertisse in diamante. Ed ecco tutte le linee, e tutte le figure che io vi fegnerò. In fatti, disse la Marchefa, che bifogno vi ha egli di linee e di figure per intendere, che un raggio, palfando da un mezzo raro in un denfo, si accofla al perpendicolo, e più vi fi accosta, quanto più denfo è il mezzo, dov' entra? Così però, io foggiunfi, che il perpendicolo s'intenda sempre dirizzato sopra la superficie del mezzo che penetrano i raggi, in qualunque modo fia posta una tal superficie: În quella guifa che la candela, che è piantata nel piatrello del candeliere, vi è sempre a perpendicolo in qualunque modo il candeliere fi tenga, o il piattello. Benissimo disse la Marchefa : e naturalmente all' opposto anderà la cosa ; quando un raggio trapaffa da un mezzo più denfo in un meno; voglio dire, che allora fi scotterà dal perpendicolo. Così è, io risposi; Niente vi ha di malagevole a comprendere per voi Madama. E già voi vedrete in un batter d'occhio come queste refrazioni o deviazioni dei raggi, di che affai imperferra notizia aveano gli Antichi, fieno cagione di mille giocolini, che s'offervano tutto di, e de quali i moderni fanno render la ragione, Per esse refrationi noi riceviamo i raggi come se venissero da altro luogo che da quello, dove gli oggetti realmente fi trovano: E l'occhio.

chio, che non fa nulla di tutto questo, riferifce poi fempre gli oggetti colà, donde pare che i raggi gli vengano; vale a dire, vede fecondo la direzione dei raggi, che lo feriscono. Uno di quelli giocolini ve lo voglio far, vedere pur ora, da che abbiamo qui in pronto quel bel catino di porcellana, e una brocca d'acqua. Ora ecco io pongo nel fondo del carino quella monera. Piacciavi, Madama, di fcostarvene tanto, che la sponda del catino vi copra la moneta, e v' impedifca ilvederla. Così fece la Marchefa: Ed io riempiuto d'acqua il catino fino al fommo, non vedete voi fubito, ripigliai a dire, la moneta fenza punto muovervi dal voltro polto ? Sì bene, rispose la Marchesa. Ma come ciò? che ben sono lontana dal vederne il perchè in un batter d'occhio. Considerate, Madama, io. ripigliai, come la moneta manda raggi per, ogni verso, sia pieno il catino, o pur voto d'acqua; ma quei raggi, che da essa moneta farebbono venuti per dirittura all'occhio voftro, quando voto era il catino, venivano intercetti dalla sponda del catino medesimo; e, quelli, che dalla sponda non erano intercetti, andavano tropp' alto perchè voi gli poteste ricevere: e in tal modo a voi fi toglieva il poter vedere la moneta. Non così avviene quando il catino si riempia d'acqua. Quei raggi, che andavano tropp' alti, si piegano alquanto

in baffo verso di voi, si discostano cioè dal perpendicolo nell' atto dell' uscir suori dell' acqua; e però giungono a ferir l'occhio vostro, il che prima fare non potevano: E voi vedete la moneta, ma fuori del luogo dove realmente ella è . Di fomiglianti fcherzi vi ricorderete avervi fatto il prisma. Oltre al farvi apparir le cose variate di colori , ve le moffrava altresì fuori del luogo loro . I raggi degli oggetti entrando per la faccia del prifma, che era loro rivolta, vi refrangevano dentro, e uscendo dipoi dalla faccia di esso, che vicina trovavali all'occhio voltro, tornavano a refrangere. Talchè da voi si ricevevano dopo due refrazioni, come fe venissero o di più alto, o di più baffo; d'altronde in fomma che in fatti non venivano. Così è veramente, riprese la Marchesa: Secondo che situato era il prisma, ora mi conveniva guardare in su per vedere gli alberi e la campagna, ed ora in giù per veder l'aria. Pareva, che talvolta il cielo fosse in terra, e poi la terra in cielo. Comprendo ora il perchè di tutte quelle bizzarrie; e parmi si potesse dire, che le passioni, che tanto ne fanno travedere, e ne mostrano le cose suori del loro debito luogo. fono altrettanti mezzi, o prifmi, che tra il vero si frappongono, e l'occhio della mente. Buon per noi, io risposi, se tali prismi noi gli fapessimo così ben maneggiare come i pri-

fmi dell' Ottica; e potessimo almeno assegnar così bene, e prevederne glii effetti. Qualunque fia la posizione, o la materia di questi, fi può facilmente fapere quale effer debba l'aspetto delle cose per essi traguardate; poichè le refrazioni vi si fanno con certissima regola . E generalmente elle fuccedono con tal proporzione, e con tal legge, che nota la inclinazione del raggio diretto alla superficie del vetro, dell'acqua, o di qualunque altro mezzo fi fia, vi fanno dire a capello quale effer debba la inclinazione corrispondente nel refratto. Della qual scienza è riputato fondatore il vostro Cartesio. E dove ella gioca principalmente è in quegli scambietti, dirò così, che fa la luce paffando a traverso un vetro d'occhiale colmo, o convesso da amendue le parti, che si chiama lente per la similitudine ch' egli ha con un grano di lenticchia .. Figuratevi , Madama due raggi di luce che camminino paralleli tra loro: Ciò vuol dire chemantengano fempre in camminando l'uno rifpetto all'altro la medefima diffanza comefanno le fpalliore di que'viali. Se questi raggi vengano a cadere fopra una lente, vannosi ad unire in un punto di là da essa per la refrazione che ne patifcono così fopra all' entrarvi, come fotto all'uscirne. Tal punto si chiama il foco della lente, ove raccogliendo i raggi del Sole ha potere di ardere, e di levar tosto in siamma la polvere di archibuso. che ivi sia collocata. Vengo ora in chiaro, disse la Marchesa, di ciò che altre volte ho udito dire; come con un vetro posto dinanzi al Sole altri può ardere niente meno che fi farebbe con una bragia viva, Col ghiaccio medefimamente ciò può farsi, io soggiunsi. Come col ghiaccio? ripigliò ella in atto di maraviglia. Figuratevi, io risposi, un pezzo di ghiaccio conformato a guifa di lente; e vedrete ch'egli potrà ardere come un vetro fino a tanto che non fia disciolto dal Sole. Verissimo, ella riprese a dire. E qual ricca fonte di concetti e di arguzie non farebbe egli stato a' nostri begl' ingegni di un tempo fa cotesto potere ardere col ghiaccio! Certo, io risposi, Madama, non sarebbono andati efenti i vostri occhi da una qualche fredda comparazione a quel tempo, che i nostri poeti s' udivano cantare

> Deb Celia all' ombra giace! Venga chi veder vuole Giacere all' ombra il Sole.

Ma continuando il nostro ragionamento i raggi, che cadono sopra una lente paralleli, si riuniscono nel soco di esta: E quelli che non sono tra loro paralleli, ma che procedendo da un punto si vanno discostando l'uno dall'  $Tom.\ I.$ 

Same Congl

altro, fi riuniscono essi altresì in un punto. ma più lungi dal foco. E tanto più lungi, quanto più presso è il punto, dond' e' procedono. Di grazia, entrò qui la Marchefa, non v'incresca ripetere quelle ultime parole. Voglio dire, io ripigliai, che quanto più presso alla lente farà il punto donde procedono i raggi, che vanno fopra di essa a cadere; tanto più lungi dal foco farà il punto dove egli andranno ad unirsi. E per lo contrario sarà tanto più presso al foco il punto della loro unione, quanto più lungi dalla lente è il punto, dond'e' procedono. Che sì, Madama, che questa mia diceria incominciava a parervi alquanto lunghetta? No per certo, ella rispofe. Troppo volentieri ho feguito le vie della luce. Orsù, io ripresi a dire, per queste vie, ch' ella tiene, si giugne da noi ad avere la più dilettosa vista, che un possa immaginare. Ma per goderne bisogna un bel dì di Sole esfere in una stanza affatto buia, salvo un piccolo pertugio, dietro al quale intendafi congegnata una lente. Ciascun punto degli oggetti di fuori, che fono in faccia al pertugio, vi manda dei raggi. I quali trovando ivi la lente che gli aspetta, vengono da essa riuniti dentro della stanza in altrettanti punti, che hanno rispettivamente tra loro la medesima situazione, e il medesimo ordine, che i punti degli oggetti, donde e' partono. E così vengono

auasi punte di pennello a dipingere sopra un foglio di carta, che dietro alla lente fi pone. l'immagine di quegli medesimi oggetti. E ben vi fo dire, Madama, che di tal forza, e di tal precisione è quella pittura, che un paese di Marchetto Ricci, o una veduta del Canaletto male vi starebbono a fronte. Maravigliofa vi è la degradazione, armonioso quanto mai dir si possa il colorito, esattissimo il disegno. Non folo vi è animato ogni cofa, ma si muove veramente. Vi vedreste camminar le persone, tremolar le foglie degli alberi, veleggiare una barchetta, o dar de' remi nell' acqua. Che più? Su per l' onda, che rompono i remi; vi vedreste scherzar variamente, ed isfavillare il lume.

Che non mandiamo tosto, entrò qui a dire la Marchesa, per una lente? Mi par mill' anni di vedere così fedelmente copiati i bei fiti , che abbiamo qui d'actorno, di vedere un quadro di mano di così eccellente maestro quale è la Natura. Grande fenza dubbio, Madama, io risposi, sarà la vostra maraviglia; nè minore il piacere, che ne prenderete. Ma non vi fareste poi anche le maraviglie, se continuando io nella stanza buta a ragionarvi di Filosofia, vi dicessi così: Ora ecco fate ragione di effere col pensiero in uno dei vostri occhi, e di vedervi quello, che avviene là entro. La stanza buia, dove siamo, è la cavità. 11.

o camera interna dell' occhio. Il pertugio della stanza, è la pupilla, che è nella parte anteriore di esso: La lente è un certo umore detto cristallino, il quale appunto di lente ha figura, e stassi a rincontro della pupilla: Il foglio di carta, che riceve la immagine degli oggetti, è la Retina che è una pellicella, che foppanna il fondo dell'occhio, ed è teffura de' filamenti del nervo ottico, per cui l'occhio mette nel cervello. Mercè di tali ordigni fi dipingono nel vostro occhio le cose a che vi si fanno innanzi, e voi vedete. Per certo, ripigliò la Marchefa, io non mi farei mai pensata, che quel bel quadro fosse tanto filosofico. E non è egli il Cartesio che lo intese il primo, a dir così, e ce lo rende altrettanto utile, quanto era dilettevole? O felice il Cartesso, io risposi, al quale voi vorreste aver obbligo di ogni cosa! Ma di questa conviene averlo a un Tedesco per nome Kenlero, a cui la Fisica ha parecchi altri obblighi, è non piccioli. Credevali comunemente ne tempi addietro, che dalle superficie dei corpi traspirassero del continuo, e si andassero diffaccando certe membrane o pellicelle a guifa di effluvi: E queste pellicelle, che chiamayano fimulacri, fomigliantiffime a' corpi donde partivano, volavano per aria, ed entravano poi nell' occhio, non si sa come, e vi recavano dentro una fedele immagine delle co-

se poste al di fuori. Così spiegavano il come per noi vedeasi, o piuttosto così folta era la nebbia, che ricopriva le viste di quei Filososi. Presentemente è chiaro ogni cosa per la similitudine che ha l'occhio con la camera scura, che Camera ottica medefimamente fi chiama. Gli oggetti mandano raggi di ciascun punto a traverso della pupilla all' umor cristallino; ed eslo, riunendogli in altrettanti punti, restituisce la immagine de' medesimi oggetti . e la porta fulla Retina. E perchè i raggi che formano le immagini degli oggetti fi unifcono dietro all'umor cristallino a varie distanze, secondo la varia distanza donde procedono; perciò è necellario, che la Retina si faccia quando più dappresso all' umor cristallino, e quando se ne allontani; acciocchè la immagine di ciascan oggetto possa nell' occhio riuscir netta e distinta. Nè più nè meno che nella sionza buia convien fare col foglio di carra, che fe non è posto ivi giustamente, dove per la refrazione della lente concorrono i raggi di un oggetto, la immagine di esso ne torna ssumata e confusa. A tale effetto si vuole sieno ordinari certi mufcoli, che fasciano il globo dell' occhio. Ciascuno de' quali ha in olcre un proprio e particolar fuo ufizio; quelto di volger l'occhio all' in fa , quello all' in giù; que, fto a destra, quello a finistra; ed uno ce n'è, al cui governo presiede chi governa buona parte

parce della nostra vita. Muove esso obliquamente l'occhio, e gli dà quel muto favellare, che suole essere più eloquente, e più caro di qualunque più espressa parola. Tutti dipoi infieme quei mufcoli fi vuole che concorrano a portare la Retina ora più dapprello all' umor cristallino; ed ora ad allontanarnela, fecondo che da noi or qua, or là si viene rivolgendo la vista, ed ora quella cosa si adocchia, ed or questa, posta più vicina, o più lungi da noi. Ma qualunque sia l'ingegno per cui fi ottenga di conformar diverfamente l'occhio fecondo le varie distanze degli oggetti, ci sono di quelli, che per proprio difetto nol poffono conformare in maniera da veder diffinramente le cose lontane, e dagli Ottici sono detti Miopi; ed altri all'incontro, che nolpossono per le vicine, sono detti Presbiti. E per questi rali, disse la Marchesa, mi penso fieno fatti gli occhiali. E di varie specie occhiali, io risposi. Gli ordinari non sono altro che una lente convessa da amendue le bande: e trovati furono folamente quattrocento anni fa a confolazione de' Presbiti, o fia de' vecchi. L'uno de' tanti incomodi, che mena feco la vecchiaia; è lo appassire dell' occhio, e il foverchio accostamento della Retina all'umor cristallino. Da ciò ne viene, che i raggi degli oggetti vicini, che dalla lente fono raccolti più da lontano, arrivano alla Retina prima di 2329 effere

effere riuniti, e vi stampano una immagine consus e sporca. Non maraviglia dunque, dife la Marchesa, se cotesti vostri Presbiti, quando hanno da leggere una lettera, e non trovino gli occhiali in pronto, la tengano molto lungi dall'occhio. In tal caso la immagine, che cade all'umor cristallino più vicina, può riuscin netta, e distinta. E similmente avviene, io soggiunti, se tenuta la lettera alla consueta distanza, la lente dell'occhiale aiuti la refrazione del cristallino, e saccia si, che i raggi si uniscano a minor distanza da esso che fatto non avriano; maninconie per altro, delle quali non si conviene parlare a chi ha, come vol.

Chiar' alma, pronta vista, occhio cerviero.

A voi, Madama, si conviene piutrofto parlare degli occhiali de Filosofi; voglio dire dei microscopi, e teloscopi, mercè i quali pur possono concentare in parte, e sbramare la loro curiosità. Di moltissimi oggetti avviene, che la immagine non riesca per conto niuno sensibile alla nostra vista, a cagione della estrema sua picciolezza; di alcuni oggetti perchè minutissimi, quantunque a noi sieno vicini; di altri perchè da noi sommamente lontani, quantunque in se sieno vastissimi. Intorno a quelli si adoperano i microscopi, i telescopi intorno a quelli E per via di varie sorte di lenti in esti

effi congegnate ingrandifcono quelle piccioline immagini per modo, che ci è ora dato veder quello, che altre volte non vedeafi, o vedere con distinzione grandissima ciò che solamento vedeafi così in confufo. Non fi porrebbono mai efaltare abbastanza così nobili trovati, de quali fiamo debitori al nostro Galilei, che prese di Linceo meritamente il nome, e rese, sipotrebbe anche dire, lincei gli occhi dell'uomo. Cogli aiuti del telescopio l'uomo si è fatto più d'appresso al cielo, e si mescola in certo modo con le cose che ranto sono al di fopra di lui . Quante stelle non siamo noi giuntì ad iscoprire, che issuggono l'occhio nudo? E la via lattea, che veggiamo biancheggiare la notte, e stendersi dall' uno all'altro polo, non è altro che una moltitudine infinita, uno efercito innumerabile di stelle. Delle montagne, e de valloni, che fono nella Luna, farà fenza dubbio, Madama, giunta la voce anche a voi. Sono esse pure una scoperta de' telescopi, i quali nelle macchie di quel pianeta ci hanno fatto vedere delle baffure, e delle alture grandissime, a tale che ce ne ha che superano di molto queste nostre Alpi, Per via poi delle macchie, che ci hanno mostrato sulla faccia di Giove, di Marte, e del Sole, fiamo pervenuti a conoscere il giro. ch'e' fanno intorno a se stessi. E solamente dal passato secolo in qua, che sonosi trovati que'

que' belli ordigni, sappiamo che Giove ha intorno di se una corona di quattro satelliti, o lune che vogliamo chiamarle, e Saturno ne ha una di cinque, con di più un bello anello luminofo, che gli aggiorna di continuo le notri. Per essi finalmente si conobbero con precisione le grandezze de' pianeti, quelle distanze di tanti milioni di miglia, che sono tra essi e noi i si è venuto in chiaro del vero sistema del mondo: E se già disse un antico poeta, che Giove guardando la Terra, non vi potea veder nulla che non fosse trosco dell' armi romane; forse i Filosofi potrian dire al presente, che guardando il cielo, non vi può veder cofa, che non fia fcoperta, e quafi conquilta di telescopi. Feci io qui un po' di paufa. E la Marchefa riprefe a dire: Con tali e sì magnifiche parole avete voi rapprefentate le gesta de telescopi, che non so già io qual figura vi potranno fare i microscopi al paragone. Di molto, Madama, io ripigliai, hanno disteso anch' essi i confini dell' umano fapere. Se i telescopi allungando la vista degli Astronomi, ne hanno fatto conofcere mondi remotissimi da noi; e i microscopi ne hanno fatto conoscere noi stessi asfortigliando la vista degli Anatomici. E se gli uni mostrandoci le valli e i monti, la notte e il giorno, che a fomiglianza della nostra terra hanno ancora i pianeti, ne hanno forni-Tom. I. K

to argomenti per non credergli paeli ozioli e morti, ma abitati anch' essi; e gli altri ne hanno veramente mostrato innumerabili nazioni, dirò così, di viventi incognite agli antichi, e in cofe, che non pareano gran fatto acconce ad effere abitate. În una gocciola di aceto, e di altri liquori moltissimi, vi si è discoperta una tal popolazione di animaluzzi, che la Ollanda, e la Cina fono in paragone un deferto, Lascio poi a voi a pensare, Madama, quanto minutiffima fia la picciolezza di quegli animaluzzi. Basta dire che dentro a un granello di miglio ce ne capirebbono i milioni. Nè pare che sia meno mirabile di quelle strabocchevoli grandezze, che ci ha fatto conoscere il cannocchiale, quella picciolezza incredibile, che pur ci ha fatto vedere il microfcopio.

Ben pare, diffe la Marchefa, che l'uomo tenga del divino là fingolarmente, dove ha faputo col fuo ingegno trovare aiuti, onde accrescere la picciolina sua sorza, e farsi come maggiore di se medesimo. Ma sovra ogni altra cofa ammirabili mi paiono questi strumenti, per cui ora la nostra vista si stende quasi in infinito di qua, e di là degli strettissimi confini, che pareva averle prescritti la Natura. Che cosa vedevano, si può dire, gli uomini avanti la invenzione del cannocchiale, e del microscopio? Non altro che la scorza, e un barlume delle cose. Starei per dire, che gli antichi

eichi riguardo a noi fossero quasi ciechi. In quella parte non è dubbio, io risposi. Sebbene ciechi erano reputati coloro, o almeno aver le traveggole, i quali vedeano con quegli strumenti quelle tante cose, che hanno di tanto ampliato la sfera del nostro fapere. Ben ebbe a provado il nostro Linceo medesimo, al quale toccò di pagare affai cari i benefizi. che colle sue scoperte si avvisò di fare all'uman genere. Come, ripigliò in atto d'impazienza la Marchefa, non fi alzarono le statue. non a arle l'incenso, non si appiccarono i voti a un tal luomo? Al contrario, io risposi, la ricompensa, che egli ebbe fu la stessa, che, per avere discoperto un nuovo Mondo, avea avuto alcun tempo innanzi il Colombo; accufe, processo, e carcere. Nè altrimenti succede a coloro, i quali a fil di ragione pigliano a combattere le opinioni radicate nelle menti degli uomini, e colla verità alla mano fannosie ad vatterrare gl' idoli della prevenzione. Le discoperte del Galilei contraddicevano a quanto infegnavano i maestri di allora fulla struttura del corpo umano, e sulla fabbrica singolarmente de' cieli; andavano per diritto a ferire quanto fulla parola di Ariftorele credevafi a quei tempi nella Filosofia essere più solenne, el più facro. Ed ecco quanto balto pers che egli folle contrariato da ogni parte, perfeguitato . condamaro , tenuto reo sa Oltre K 2 di

di che le nuove scoperte si disprezzavano perchè nuove; gli errori, che messo aveano, dirò così, tanti secoli di barba, si sostenevano come le verità le meglio dimostrate. Tanto è vero, che la caligine dell'antichità fuole ingrandire nella nottra apprensiva l'altrui merito; come appunto gli oggetti per nebbia fogliono apparir più grandi del giusto. Nè io mi maraviglierei punto, che anche al dì d' oggi alcuni ci fossero tra noi, tanto innamorati delle cose antiche, i quali facessero maggior cafo dei fogni di Parmenide, secondo cui il Sole è freddo e caldo, la via lattea un miscuglio di denso e di raro, che de più bei trovati de' nostri filosofi: Per quanto venerabile riprefe a dir la Marchefa effere poffa la nebbia o la barba dell'antichità, non credo però già io il facessero, una volta che avesse, ro veraimente affaporara la Filosofia moderna, che con tanta chiarezza rende le ragioni delle cofe, e udito avessero quanto da voi mi è thato esposto sinora isati a) and the state of the

Peccato sio rifoofi Madama che tutto quello che avete udito non fia per flar faldo alla prova. Non dico già, che dobbiate aver dubbio alcuno, intorno al refrangere e riflettere della luce, che abbiamo discorso, intorno alla: perfetta fimilitudine, che corre tra: la camera ofcura, e il nostr' occhio, nè che dobbiate ritrattarvi della rinunzia, che avete generofa-C) 4 6

mente fatta del colore, che tenevate più vostro, del misto di rose, e di ligustri. Ma finalmente del sistema del Cartesio voi dovete sare quel conto, e non più, che si vuol fare d'un bel giuoco di fantafia. Ecco adunque, forgiunfe qui prestamente la Marchesa, che la miglior parte del mio sapere è ita in sumo. Con quanta facilità non poteva io render ragione di mille cofe, e tra le altre formarmi, dentro alla mente qual colore più mi piaceva? E Dio fa quanti pensieri mi costerà da qui innanzi una fola mezza tinta! Io vi confesso che mi malagevole a dovere abbandonare il Carrefio; e io pur mi fentiva affezionata a quel fuo fistema. Ma senza dubbio, Madama, io risposi, molto più il farete alla verità. Il fistema del Cartelio ebbe, come Ercole, fin dalla culla di gran nimici a combattere; ma al contrario di Ercole, quafi che nella culla medefima fu spento. Appena comparì al mondo, che fu obbiettato da alcuni, come il lume delle stelle non potrebbe in niun modo giugnere a noi : perchè la pressione di un vortice rintuzza, ed nguaglia la pressione degli altri, co quali è in equilibrio : coficchè lungo i confini di ciafcun vortice la luce è come ammorzata da una contraria luce. Da altri più fottili efaminatori delle cose naturali su poi mostrato lo imbarazzo. anzi, la impossibilità, che avrebbono i pianeti a moversi nei vortici del Cartesio; e molto Lo

più le comete, che vi girano talvolta per un verso contrario a quello de pianeti. Non mi dicette già voi, foggiunfe qui la Marchefa, che dal vortice sono portati in giro i pianeti, come giù a feconda fono portate le navi da una corrente? Così è, io risposi; ed ella: Pel giro àdunque de pianeti pare non ci abbia luogo difficoltà alcuna. Niente immaginare potrebbeli di più chiaro. E tra le correnti del vortice, che vanno tutte per un verso, non pottia egli avvenire, che se ne formasseto alcune, che andaffero per un verso contrario; come, per rivolgimento delle acque ritrofe, avvenire pur talvolta si vede ne sumi ? E non potrebbero esse correre per di assai lunghi tratti attefo la vastità medesima del vortice? E queste correnti contrarie faran desse, the ne porteranno le comete a ritrofo, e per un verso contrario a quello de' pianeti. L' amore, io risposi, che avete posto nel vostro Cartelio, vi rende più ingegnosa che mai. E ben voi, Madama, cercate ogni via, come fanno veri amanti, vi atterrelle ad ogni ragione, per non dipartirvi da lui. Se i pianeti non fa-tellero altro che girare, o danzare a tondo, non ci fatia che dire . Il male fi è che il fanno con certe particolarità, con certe tali leggi, le quali non ci è verfo, per quanti tenta-tivi fieno stati sarri, di aggiustarle con quello, che vorrebbe la propria natura, e l'indole

del vortice, e guastano ogni cosa . E quanto al voitro sistema delle comete, ben può ne fiumi venirfi formando alcuna corrente contraria al filo dell' acqua per la più, o meno profondità del letto del fiume, per la varia polizione delle sue rive, o che so io. Ma fimili cause come trovarle nel libero corso di un vortice nell'ampiezza del cielo? fenza che qualche particolar corrente, che si venisse anche formando, farebbe affai prestamente vinta dalla corrente generale, e quivi fi perderebbe, come vediamo appunto avvenire ne fiumi; che il filone dominante, a parlar così, dell'acqua porta via feco, e afforbe ogni cofa. In una parola moke e gravissime obbiezioni furono mosse contro a quel sistema, che ha trovato tal grazia dinanzi a voi, e per cui ha tanto combattuto il fiore dell' Accademia di Francia. Ma una tra le altre ce n'è, che gli dà l'ultimo crollo.

## Quivi non fanno i Parigin più testa.

E qual' è mai, disse la Marchesa, questa così terribile obbiezione ? Ecco qua Madama, io riposi, la pittura di, questo muro è quello, che gli fa così cruda guerra. Se egli non ha a temere, foggiuns' ella, altro nemico, io fo tofto cancellarla quella pittura. Oramai, io risposi, il vostro amore per il Cartesso non

conosce più termine, nè segno alcuno; che gli vorreste anche sacrificare il vostro Paolo. che ha faputo così ben ritrarre fu questo muro la pittura Omerica dell'ira d'Achille. Ma troppe bisognerebbe cancellarne delle pitture. e tecondo l'ufo d'oggidì dar di bianco a ogni cofa. Orsù, Madama, io pianterò questo mio coltello qui nella tavola, che è in mezzo della Galleria. Voi rimanetevi qui, io andrò a pormi là in quel canto. Or bene: Voi. Madama, tenete l'occhio fiffo nella clamide roffa di quell"Achille; ma fate di traguardare per mezzo l'estremità del manico di quel coltello. Volete dire, ripigliò qui la Marchefa, che io faccia come i cacciatori, quando prendon la mira. Così per appunto, io rifpoli. E intanto che voi state mirando quella clamide rossa. io traguardo per fimil modo quell'azzurro del mare; cioè prendendo la mira anch'io per mezzo alla estremità del manico del medesimo coltello. Ora egli è indubitabile, che ivi per quel punto, per cui da noi si traguarda, passa un raggio, che viene dalla clamide, ed uno che viene dal mare. I quali due raggi altro non sono se non due filze di globetti, l'una delle quali si stende dalla clamide al vostro occhio, l'altra dal mare al mio. E ancora è indubitabile, che questi due raggi si tagliano insieme nel punto da noi preso per mira; e però si trova ivi un globetto, che è comune.

ed appartiene così all' un raggio, come all' altro. lo non vedo ancora, diffe la Marchefa, dove si vada a parar la cosa. Ed io: Acciocchè quei raggi facciano impressione in noi, sarà mestiero, che i globetti del raggio, che viene dalla clamide, premano dalla clamide fopra il vostro occhio, e i globetti del raggio. che viene dal mare, premano dal mare fopra il mio. E così quel globetto, che si trova effer nel punto per dove da noi si traguarda e che appartiene ad amendue questi raggi, bifognerà che prema a un tempo, e fopra il vostro occhio, e sopra il mio. Che sarebbe to stesso che dire, che essendo voi in capo di due viali, vi avviaste nel medesimo tempo e per l'uno, e per l'altro. E questo non è il tutto. Parmi però, disse la Marchesa, essere tanto che basti a rovesciare ogni cosa. Bisognerebbe ancora, replicai io, che in quell' istesso globetto solido, come egli è, ci fossero due differenti moti di rotazione a un tempo; quello che è voluto dal Cartéfio, per muovere in voi l'idea del color rosso, e che dalla clamide scorre per il vostro raggio; e quello che è necessario a muovere in me l'idea dell' azzurro, e che dal mare va fcorrendo per il raggio mio. Voi comprendete adunque, Madama, che con questi globetti non potremmo veder nulla di quello che noi pur veggiamo. Comprendo ora, ripiglio la Marchefa, con Tom. I. quanquanta ragione dicevasi della poca sede, che si vuoi dare a' sistemi di Fisiossia. Ma certo non avete pensato mai, che questo doveste divre in terra così facilmente. Lo stessio Malbebranchio, io risposi, una delle più serme così sono del Cartesianismo, su scollo egli medesimo da quella difficoltà, è penso di metter mano net sistema, cercando di assostato per modo, che non repugnasse all' esperienze, chi con ragione surono da lui chiamate revelazio mi naturali i E venne egli poi satto, disse la Marchesa, a cotesso Mallebranchio di raddriza zare in qualche modo l'editizio?

Il Mallebranchio, io feguitai, ha fatto in picciolo nel filtema della luce quello, ché nel sistema del Mondo avea fatto in grande il Carrelio. Per ispiegare i moti de pianeti , aveas no immaginato gli antichi, ch' e' foffero portati in giro da cerre sfere folide dette epicieli; e per render ragione delle varie apparenze di essi mori, facevano entrare così fgarbaamente quegli epicicli gli uni dentro degli altri; ch'era proprio una confusione; lo che diede motivo allo fcandalofo motto di quel Remattematico che fe Iddio , quando fece il Mondo, l'avesse chiamato a consiglio, l'as vrebbe affai meglio configliato. Il Cartefio, per far giocare i piarleti più liberamente foflient à quegli epicicli i fuoi vortici. E fimilmente il Mallebranchio, per meglio spiegaro 4 43

gli effetti della luce, in cambio dei globetti duri immaginati dal Cartelio, vi foltituì dei vorticetti di materia fottile, od eterea, picciolissimi e fluidissimi, de'quali ha riempito nel mondo ogni cofa. Il corpo luminofo, dic'egli, a guifa del cuore nell' uomo, fi riftringe a ogni momento, e si dilata; il che è causa di ondeggiamento nel mare dei vorticetti, che da ogni lato l'attorniano. Ora questi ondeggiamenti medefimi fono la luce; e la varia lono celerità il colore. Di qui egli ricava un' asfai stretta parentela, che corre tra la luce, e il fuono, ond'altri non s'era avvifato per anco-. ra. Gli ondeggiamenti, che concepifce una corda quando è percossa, e ch'essa comunica all'aria, e l'aria dipoi all'organo dell'udito, risvegliano in noi il sentimento del suono; e gli ondeggiamenti, che da una fiaccola vengon comunicati alla materia eterea, e quindi al nervo dell' occhio, rifvegliano in noi l'idea della luce. Nella maggiore, o minor forza degli ondeggiamenti dell' aria sta la maggiore, o minore intensione del suono; e nella maggiore, o minor forza degli ondeggiamenti dell' etere sta la maggiore, o minore intensione della luce. Anzi a quel modo che la varia frequenza nel guizzar dell'aria fa la varietà de' tuoni, come grave, acuto, con quelli che for no di mezzo; così la varia frequenza nel guizzar dell'etere fa i vari colori goffo, gial-L 2

lo, e gli altri, che si possono considerare come i tuoni della luce. Io non so, disse la Marchesa, se mai similitudine sia stata, e direi anche da certi nostri Oratori, spinta tant'oltre. E più oltre ancora lo è, io risposi, da cotesto Filososo. Non è dubbio, che i varjondeggiamenti dell'aria si tagliano insseme, senza che l'uno rechi un minimo turbamento all'altro, non che si distruggano tra loro: Come veggiamo tutto di avvenire nei concerti di musica, dove il violino non si consonde col basso, o il basso col violino,

### e dove in voce voce si discerne.

Per fimil modo è ben naturale a penfare, che fucceda dei vari ondeggiamenti dell' etere; che dati diverfi colori delle cofe fi trafnettono a varie parti; i quali potranno tagliarfi fra di loro fenza confonderfi, ovvero alterarfi in alcum modo. E ciò perche un vorticetto, che fia comune a due filze che ondeggiano, porrà da una parte ondeggiare per un verfo, e dall'altra per l'altro, dividendofi, per la medefima cedevolezza delle fue parti, come in due E così i vorticetti del Mallebranchio, mercè la fluidità loro, vagliono a far quello, che non potean fare i globetti del Cartefio, colpa la loro folidità.

State, qui m'interruppe la Marchefa: Chi veggo io la nel giardino? Il Signor Simplicio.

cio, che viene alla volta di noi. Che partito prendere per difenderci da quella noia di fonetti, con che egli mi rifinifce, e ciò non falla mai, in ogni sua visita? Che non viene un qualche vortice a seco rapirlo, e a torlo via dal nostro sistema? Alla quale io risposi: Madama, non vi lasciate vincere a troppa pulitezza; tenetevi sempre in sulla Filosofia; ed ella farà il vortice, o l' Apollo che ne falverà da tale seccaggine. La Marchesa disse, che le piaceva. Mentre tra noi erano questi ragionamenri, ed ecco il Poeta, il quale in ful primo abbordo prese occasione da un come ita ella di ragguagliarne, che da un tempo in qua pareva lo avessero in ira le Muse, che ·la vena d'Ippocrene, e dell'usato ingegno era omai secca per lui. Avendogli noi fatto il piacere di contradirgli, egli ne rispose esser presto a provarne quanto detto ne avea con due fonetti, e con una canzone, composti in quella istessa mattina, da' quali ben avremmo potuto conoscere, quanto poco gli prestasse Apollo di quel favore, del quale altre volte gli foleva effer così largo, e cortefe : Quando fia così, riprese la Marchesa, io per me, se fossi voi, vorreimi or ora spoetare: Venite terzo tra noi a ragionar della luce, e de colori, che hanno oggi fatto la materia de' nostri discorsi: E questi boschetti diverranno un' Arcadia di Filosofia. Egli se ne schermi, dicendo non aver

ever ala cost robusta da falir tant'alto. Aggiunse non poterti meglio temperare la severità de' discorsi filosofici, che con la poesia; e adduceva l'esempio del divino Platone, il quale non isdegnò, diceva egli, con quelle stesse mani che scrissero il Timeo, di toccar la cetera: ed entrava in più altre novelle, quando la Marchefa pur ferma a non voler dar retta a' fuoi fonetti, rivoltali a me, tornò in ful difcorfo del Mallebranchio; dicendo, che veramente con que'fuoi piccioli vortici fi veniva a fcanfare la difficoltà, che era flata tanto fatale a' globetti : ch' ella per altro non si teneva gran fatto sicura della fuffiftenza di quella riforma, per la freica memoria delle difavventure del Cartefio. Pur troppo è vero, io risposi, della natura delle cofe umane effere la caducità; cofa che il Signor Simplicio ne l'avrebbe confermata con molti bei luoghi di poeti, e a un bifogno ancora co' fuoi. Ma quello, Madama, io continuai a dire, che certamente non vi aspettereste mai, fi è ch'egli è pur forza rinunziare al fiftema. o alla riforma del Mallebranchio, per quella medefima fimilitudine tra il fuono e la luce, che al primo aspetto gli dà tal aria di verità. Ella vien meno quella fimilitudine al maggior uopo. Ogni moto di ondulazione, il quale dal fuo principio fi dilata d'ogni intorno, per cerchi via via più grandi , se viene ad incontrar nel cammino un qualche

che impedimento, non per questo si ristà legli; che anzi piegando da lati di quello, e facent dogli ala procede innanzi in cerchi ordinati tuttavia. Non vi fovviene Madaina, che noi l'altro idi udimmo molto bene il fuono di un corno da caccia, chè vehiva di oltre quel colle ? Segno manifesto che? non offinte lo interpolta impédimento su ginghevano entici : cerchi ondeggianci niofi dal fuono mell'aria Lo fteffo vedremmo avvenire in quella vafca t che se caltifi : vi? gettasse dentro un sassolino l' onda non si arresterebbe già nel mezzo di esta, scontrando il piedestallo di quel gruppo; ma ben si dilaterebbe da ogni lato, e cercherebbe con la fluttuazion fua tutta la vafca. Adunque come si ode il suono, dovrebbesi ancor veder la luce ad onta di qualunque cofa frappolta. In conclusione non avremmo mai ombra; che, massime a questi di, non sarebbe la più dilettofa cofa del mondo: Come neppur l'avremmo con la pression del Cartefio. Ogni globetto di luce toccandone molti altri a se contigui, e questi toccandone degli altri, dovrebbe col suo premere sparpagliar la luce per qualunque verfo, e illuminare anche colà, dove non può dirittamente il Sole. Ecco, disse la Marchesa, una nuova difficoltà contro al sistema del Cartesio, di cui per altro io non avea bifogno a fapere da quanto egli fosse. In fatti, io ripigliai, avremmo fempre luce fenza interrompimento d'ombra tanto nella supposizione del Cartesio, quanto in quella del Mallebranchio, ficcome ha dimostrato il Neutono; il quale non si contentò di fcoprire nell'Ottica gli errori altrui, che vi fostituì del suo le più belle verità.

Dette queste cose noi scendemmo nel giardino a pigliare un poco d'aria . E quivi entrammo in altri discorsi, cercando però sempre di diftornare in un modo, o in un altro ta vena poetica del Signor Simplicio.

The talk of the state of the or the soler was bornered also challed the same that are sold PERCHASING THE CA Service and Color and these are world, as ward flore that as a to a and members a subspice of earlier in members of the me o verten i la ilten it a dib de la circula agency Pavision's conda porten del Careinsert once a contract to the contract of the If who explication of the appropriate of the second the state of the premier farmered to e per cut had voich, e hadmare onche culti, done il va ruò dimini cut e il Male. Freez diffe la linched, une ruova da F of the course of them del Creation, di chi men chao io nen avea bitanno a figure da o con will fell. In fatti, io rig glat, avre a-DIA-CIL

## DIALOGO

## TERZO.

Esposizione del sistema d'Ortica Neutoniano.

T on cost tosto io fui avvertito la seguente martina che erano aperte le stanze della Marchefa, che io mi vi rendei: E dopo i confueri convenevoli, Madama, io presi a dire, sete voi ben preparata ad entrare nel facrario della Filosofia? Ben sapete, che ne sono esclusi i profani, e coloro che sonosi lasciati vincere ai globetti, ai vottici, e a simili altre mondane immaginazioni. Prima di farfi alla foglia conviene purgar del tutto la mette da quella vana curiofità, dove ha radice la fuperba follia degli autori di fiftemi generali; e conviene ricordarsi, che in pena di tal pecca, pare che sieno condannati, come il Sisso, de' poeri , a rotolare e a innalzar tattavia di, gran fasti, che hanno tosto a rovinare al basfo . Indarno adunque, diffe la Marchefa , farà nato con esso noi il desiderio di sapere il perchè delle cofe. Non indarno, io rifpoli, fe un tal defiderio condur ne posta a sapere come elle fono in farro. E farà poi questo, diffe la Marchefa, un così gran guadagno? Es il faper questo folamente dovrà tanto esaltare Tom. I.

il Filosofo sopra gli altri uomini? Madama. io risposi, non crederete voi, che metta assai più conto fapere la storia degli effetti che si offervano in natura, che perderfi dietro al romanzo delle cause? La marcia di un Montecuccoli non è ella più instruttiva di assai, che tutte le corfe non fono de' Cavalieri erranti dell' Ariosto, o del Boiardo? D'altra parte tale si è la condizione dell' uomo, che l'assicurarfi come le cose sono, il ben distinguere l'apparenza dalla realità, il faper vedere nonè cosa da tutti. Egli sembra, che di assai folta nebbia fieno per noi ricoperti gli oggetti; quelli ancora che ne fono più negli occhi. Gli effetti dipoi primitivi, ed elementari, la Natura ce gli ha nascosti, quasi direi, con eguale industria che le cause medesime. E se: non si può giugnere a veder l'ordine; e la dipendenza, che hanno tra loro tutte le parti dell'Universo, a scoprir le cause prime; voi non crederete però, Madama, che si faccia. un così picciolo guadagno a commettere infieme effetti che pareano tra loro differentissimi . riducendogli fotto a un principio comune, e per via di offervazioni ricavare dai particolari fenomeni delle cose le leggi generali, che osferva costantemente la Natura, e colle quali da essa governato è il Mondo. Sino a qui . diffe la Marchefa, io non ho veduto delle osfervazioni akra prova, fe non che vagliono mol-

tissimo a distruggere. Un sistema è così bello, elegante e semplice? Ecco che tosto gli muovon guerra, e non han posa, che non l'abbiano posto in fondo: E non so, se s'abbia a dire, ch'elle tengono un poco dell'umor bizzarro di colui, che dallo annientare le cose più belle cercava di salire in sama, e di esser nelle bocche degli uomini. Tra i sistemi, io rifposi, che fecero nel mondo la loro comparfa, forse non tiene l'ultimo luogo quello, che fu imaginato fulle qualità dei raggi della Luna, e che potrete aver veduto voi medefima effere anche in voga tra i più . In ful fondamento che la Luna presiede alla notte, come il Sole fa al giorno, che il colore del Sole tira all'oro, e il colore della Luna all'argento, e di fimili altre varietà avvisarono alcuni speculativi, che i raggi della Luna dotati effer dovessero di qualità totalmente contrarie, ed opposte a quelli del Sole. E però se i raggi del Sole sono caldi, e secchi, come pur essere gli proviamo tuttodì, quei della Luna esser doveano per propria natura freddi e umidi. Dal che ne veniva in confeguenza, che fossero anche mal sani. In fatti il più delle persone, appena che la Luna incomincia a innalzarfi full' orizzonte, e i fuoi raggi piglian forza, fi ritirano in cafa, o credono avere il male di capo, fe tanto o quanto paffeggiando all'aria hanno bevuto della M 2

mas

malignità del fuo lume. Qui ancora inframetter si vollero gli osfervatori delle cose naturali, e porre un tal fistema al crociuolo della esperienza. I raggi della Luna vennero raccolti insieme, onde invigorire la operazion loro, nel foco di grandissime lenti, e quivi fu collocato un termometro; è questo uno strumento, che per la dilicatezza, e sdegnosità fua, dirò così, mostra all' occhio il caldo, ed il freddo: è fatto di una palla, o' caraffa di vetro, con un fottilissimo collo, la quale contiene dello spirito di vino, che a ogni minimo grado di calore che fenta, fi dilata, e monta su per il collo della carassa, e si ristringe a ogni minimo grado di freddo, e dibaffa: Offervarono adunque, che non fi ristrinse punto, benchè nel foco di taluna di quelle lenti i raggi della Luna umidi e freddi, come si credeano, venissero ad esser di lunghissima mano più stretti insieme, e più denfi, che nol fono quando battono dirittamente fopra di noi. Talchè oltre al rischiarar le notti, e ad inspirar nel cuor degli amanti un non so che di appassionato, e languido, che dolcemente gli attrilta, non hanno i raggi di quel pianeta qualità altra niuna. Ecco delle offervazioni, diffe la Marchefa, che pur doyrebbono andare a genio di tutti . come quelle che lasciano stare le cose belle. e ne guariscono da vani e mal fondati timori . I filo-

I filosofi da sistemi, io rientrai qui a dire, paragonare fi potrebbono a quella generazione di Statisti, che per via di sistemi di altra natura promettono mari e mondi, e dannoli vanto di arricchire detto fatto le nazioni. E già non manca chi porga loro orecchio; che tutti vorrebbono in picciol tempo divenire dotti non meno che ricchi: Se non che gli uni trovansi alla fine di non aver fatto tesoro di altra cosa . che di cedole di niun valore, e gli altri di moti di pressione, di rotazione, e di simili altre cedole, o false monete della Filosofia. Non picciolo adunque farà l' obbligo, che noi aver dovremo alle offervazioni, se elle ne guariscono ancora dalle vane, e mal fondate speranze. A chi mai potrebbono andare a genio

## larghe promesse coll attender corto,

il volcre abbracciar tutto il Mondo, e finalmente non iffrigner nulla? Meglio è fenza dubbio poter far fondamento fu quel poco che uno ha: E il vero Filofofo ha da raffomigliare a quei favi Principi, che amano di avere uno fatto non tanto eftefo, quanto fictro-Benchè di quanto non hanno mai le offervazioni eftefo i confini del noftro fapere? Voi medefima, Madama, conoftette pui reri come mercè le offervazioni del microfcopio ha penetrato la noftra villa nel feno più ripoftò dei

dei corpi, e come ha fcorfo l'ampiezza tutta dei cieli, mercè le offervazioni del telescopio: E così di mille scoperte bellissime arricchite ne vennero la Storia naturale, e l'Astronomia. Non altrimenti che con lo studio dell' osfervare si perfezionò la Chimica, che arriva a rifolvere i corpi ne' principi, onde fono composti, e quasi quasi a rimpastargli di bel nuovo; non altrimenti la Nautica, per cui con tal ficurezza e rapidità fi vola presentemente dall' uomo dall' uno all' altro emisfero. Nè già vi può essere nascosto. Madama, come la Medicina, dove i fistemi sono tanto pieni di pericolo, non si può in altro modo perfezionare ed accrescere, se non che ragionando sobriamente, e offervando, per così dire, con intemperanza. Ma che più ? all' osservare attentamente noi medelimi, al tener dietro passo passo al fanciullo, e ai progressi, che fanno di mano in mano le facoltà dell' anima nell' uomo, abbiam l'obbligo del poco che siam giunti a discernere della origine, e della formazione delte nostre idee nel profondo buio della Metafisica. Il Neutono dipoi, mercè l'arte più fina dell' offervare, aperto ne ha i più occulti tefori della Fisica: E dispiegando, come di lui cantò un fuo compatriotta, la lucida vesta del giorno, ne traffe fuori, e svelò finalmente agli uomini le fino allora nascoste proprietà della luce, di quella cofa, che anima tutto le altre cose, e rallegra il Mondo. Le più belle e ammirabili tessiture di essa luce, voi vedrete al presente, Madama: E la verità vi ragionerà nella mente per bocca del Neutono.

Un raggio scagliato dal Sole, io ripresi, un raggio di luce per sottilissimo ch'e' sia, è realmente, ficcome io vi diceva ieri, un fafcetto d'infiniti altri raggi, ma non già tutti, di un colore. Alcuni fon rossi, altri ranciati o dorè, altri gialli, altri verdi, altri azzurri, altri indachi, ed in fine altri violati. Primitivi, ed anche omogenei si chiamano coresti raggi, ciascuno de quali ha un proprio e particolar colore; e da essi mescolati insieme ne vien formato uno eterogeneo, o composto, come è un raggio del Sole, di color bianco, o per meglio dire che pende al dorè. E così la luce è la miniera de fette colori primari, di che si vengono poi dalla Natura dipingendo variamente le cose. Che non è già da credere, ch'alcun raggio si tinga di rosso, o di azzurro, per la diversità della superficie in cui si scontra, o de mezzi per cui passa; ma dal feno istesso del Sole, insieme col lume, reca feco un proprio ed inalterabil colore. benchè non veduto da noi. E come su, disse la Marchesa, che il Neutono il vedesse egli? Certo, io risposi, di molta acutezza qui gli su bisogno; ma certo, è altresì, che egli medefimo non l'avrebbe veduto mai, quando i raggi primitivi per natura non follero tali, che cadendo tutti con la medefima obbliquità d'uno in altro mezzo, per esempio dall'aria nel vetro, questi non refrangessero più, e quellimeno; onde vengono a stralciarsi, e separarsi l' uno dall'altro; e il raggio totale, o compofto fi rifolve in tal modo ne fuoi componenti e parziali. Soggetti a maggior refrazione, d più refrangibili si trova effere sopra tutti gli altri i violati, a minor refrazione gl'indachi, feguitano diffi gli azzuri, appreffo i verdi indi i gialli, e i dore; e finalmente i rolli; che refrangendo fi forcon meno che tutti gli altri . Nuove e maravigliofe cofe in verò, diffe qui là Marchefa, voi mi raccontate di questa luce. Ben parmi che aveste gran ragione quando mi diceste l'altro di, che nel picciolo tragitto, che uno fa di Francia in Inghilterra, trova tutto cambiato. Non folo la lingua, il governo, i coffumi, gli umori, ed il clima; che tutt'altra cofa è per fino la luce, ed il Sole. Ma fe a difcoprire tal novità, era bifogno di un gran Filosofo, non farà manco bisogno di lunghi discorsi a farla vedere agli occhi volgari. E se bastante si trova essere ogni minima cofa a rovindre un fiftema. quanto non ci votrà egli mai a stabilir quello the fin d'accordo col vero?

Baffa, difs to, che voi, Madama, col pentiero finghiate d'effere in una flanza privata

d'ogni

d'ogni lume, trattone quel poco, che per uno ftretto spiraglio, e rotondo v'introduce un sontil raggio di Sole; onde viene a flamparfi, ful pavimento della stanza un' orma luminosa, o vogliam dire una picciola immagine del Sole medesimo. Indi a qualche distanza dello spiraglio intendiate trovaria congegnato un Prilina di vetro, che per traverfo riceva quel raggio. Deve effere il Prifina ficuato in maniera, che con una faccia guardi la volta della flanza, con l'altra lo spiraglio, e con la terza il muro che allo spiraglio è di rincontro, e con uno degli spigoli guardi il pavimento. Il raggio di Sole, che penetra la faccia che guarda lo spiraglio, esce dipoi da quella che guarda il nuro . Di modo che il Prifina, che nel raggio finfices, quali cuneo lo spezza, lo refrange, e viene a buttarlo dirittamente sopra il muro della ftanza, che allo fpiraglio è di rincontro . Ora la traccia luminofa, che il raggio refratto imprime fu pel muro vinon è già fimile a quella, che il raggio diretto imprimeva ful pavimenco. Quella era bianca, e poco meno che rotonda; questa è lunga ciuque volte più che la non è larga, di figura quadrilunga, ma tondeggiata negli estremi; e in oltre ella è diffinta de fette colori conoverati poco avanti. Sono effi disposti in una fchiera diritta con tal ordine, che il roffo tiene la parte inferiore contiguo-a questo è il Tom. I. do-

dorè', appresso è il giallo, indi il verde, poi l'azzurro, feguita l'indaco, e finalmente il violato fale più fu che tutti gli altri, e tiene la parte suprema di quella schiera. Così però che tra l'un primario e l'altro, tra il rosso e il dore, il dore e il giallo, e va discorrendo, ci Tono innumerabili mezze tinte, che legano infenfibilmente' infieme l' un primario, e l'altro. Penfate, disse qui la Marchesa, se la scala de'colori fara perfetta. Non ci è dubbio. che l'occhio vi abbia nulla da desiderare. Ed io continuai: Rivolgendo un poco il Prifma intorno a fe stesso, ora per un verso, ed ora per l'altro, fenza punto muoverlo di luogo, voi intenderete agevolmente, Madama, che il raggio di Sole si sa più o meno obbliquo alla faccia fu cui cade. Con ciò si viene a mutar l'ordine della refrazione, e fi vede la immagine colorata falire, o fcendere fu pel muro. Si fermi il Prifina quando il raggio così all' entrare , come all' uscire sia egualmente inclinato alle facce del Prifma; che allora appunto la immagine è della lunghezza che

forvi diceva, e i colori fono anche più belli edi acteli. Tanto che il sono filip silvi i a o simostia l'accomo sulcati un aggiulos a

No il superbe Pavon si vago in mestra Spiega la pompa dell'occiouse piume No I Iride si bella indova e innostra, Il curvo grembo e rugiadoso al lume.

Io mi figuro, disse la Marchesa, questi colori vivissimi, e come fiammeggianti nella profonda oscurità di quella stanza. Certo, che insino a qui molto dilettosa e vaga è questa osservazione; e il cammino che conduce alla verità non è altrimenti coperto di spine. Ora per render ragione, io continuai, di così gran cangiamento converrà dire l'una delle due: O la luce esser composta di varie specie di raggi diverfamente colorati, e diverfamente refrangibili; e in tal caso il Prisma altro non fa che fcompagnarli al tragitto, che fanno per esso; ed essi così separati l'uno dall'altro segnano su pel muro quella immagine colorata e biflunga: Oppure converrà dire la luce tingersi di puovi colori in virtà della refrazione del Prifma, ed in oltre ciascun raggio aprirsi, dividerfi, e dispergersi in più e più altri, perchè la immagine del Sole torni non folo diversamente colorata, ma più lunga ancora a più doppi che larga: E a quelto, che fu supposizione di un nostro Filosofo detto Grimaldi, fu da lui posto nome dispersione della luce. Egli è forza, dico, chi non ammette la diversa refrangibilità ricorrere alla dispersione del Grimaldi, a voler render ragione di quelle strane apparenze della immagine del Sole refratta dal Prifma . Adunque , diffe la Marchefa , fe di cotesta esperienza ne può render la ragione tanto il Grimaldi, quanto il Neutono, la cosa ri-N 2

mane tuttavia in pendente: Ed io m'aspetta. va di dover sentire una prova decifiva pel Neutono. La prova decisiva, io risposi, la vi darà or ora l'istesso Neutono. Altrimenti non potrebbe sfuggire quella folenne e gravissima taccia che gli fu data da un grande oppositore ch'egli ebbe, non ha gran tempo, in fralia: di cavare cioè da fuoi sperimenti più confeguenze, che cavare non si possono, e di avere espressamente da questo sperimento cavata la diversa tefrangibilità de' raggi solari. Ma tanto è lontano ch'egli fosse troppo corrivo a fermare il suo giudizio, che si trova lui medefimo avere afferito poterfi da quello fperimento inferire la dispersion del Grimaldi; ed ancora quelle strane apparenze della immagine del Sole poter forse in gran parte avvenire da una difuguaglianza di refrazioni fatta dal Prifina, non già con regola costante, ma per abbattimento e a cafo; e però non potervisi fondar ragionamento di forte alcuna. Adunque per chiarir fe, ed altri fopra tal faccenda, egli avvisò di far quella prova. La immagine coloram farta dal Prifina la fece ricevere da un altro Prifina, posto alla distanza di qualche braccia dal primo: Ma dove il primo era, come il pavimento della stanza, orizzontale; l'altro era perpendicolare, come i muri di effa, o vogliani dire dirittamente in piè: E in tal modo la schiera de colori, che usciva dal primo Prifma .

fma, veniva a battere lungo la opposta faccia del fecondo; il rosso nella parce inferiore, il violato fu in alto, e gli altri colori nel mezzo. Il Prisma, che è orizzontale, refrange i raggi di baffo in alto; dal pavimento della flanza, dove andavano a battere, volgendogli al muro: E questo secondo in piè gli dee refrangere da un lato, ponghiamo da destra a finitra: E così i raggi, che refratti dal primo Prisma, andavano a ferir dirittamente il muro, vengono ora buttati a finistra a ferire il medefimo muro obbliquamente, e di fghembo. Non fo, Midama, fe m'abbia qui fpiegito abbastanza. E la Marchesa sattomi cenno di sì, io feguitai: E coresta nuova refrazione de' colori doveva essere il paragone o della diversa refrangibilità Neutoniana, o della dispersione del Grimaldi, o in fine di quella fortuita disuguaglianza di refrazioni, che non è di niun sistema. Ed ecco il perchè. Se la immagine del Sole fatta dal primo Prifma orizzontale, e refrangente di baffo in alto, era diversamente colorata e bislunga, mediante una dispersione di ciascun raggio :che si faceva anch' ella di ballo in alto; la feconda refrazione del Prisma in piè dovea disperger di bel nuovo i raggi già dispersi dal primo, e dovea dispergerli da destra a sinistra, poichè da destra a finistra gli refrangeva. Con che la immagine del Sole refratta da questo secondo Priſma

fina avrebbe dovuto effer diversa ne' colori, e nella figura da quella del primo. Che se la immagine del primo Prifma era diverfamente colorata e biflunga per una accidentale difuguaglianza di refrazioni, fallo Iddio, quale strana cofa avesse fatto nascere il caso per la nuova refrazione, che veniva a patir la luce. Ma ogni altra cofa ne avrebbe dovuto nafcere, fuorchè quello che richiedeva a un puntino il sistema Neutoniano. E già comprendete, Madama, quel che ciò fosse. Se la refrazione del primo Prifina non fa altro che feparare i raggi diversamente colorati, e refrangibili, che fono dentro alla luce, ficchè la immagine del Sole ne riesca colorata, e billunga; e la feconda refrazione da destra a finistra non può fare altro, se non che di diritta ch'era la immagine, inclinarla fopra il muro. Del resto ella dee rimanere in quanto. a' colori quale era dianzi. Affai chiaro, diffe qui la Marchefa, mi fembra tutto questo: Se non che io non intendo onde avvenga quella inclinazione, che voi dite doversi fare della immagine fopra il muro. Pur agevole vi farà ad intenderlo, io risposi, solchè consideriate effere di necessità, che anche dal secondo Prisma sieno refratti maggiormente i raggi violati, che i rossi; ciò vuol dire che sieno quelli buttati più a sinistra di questi, Con che la estremità superiore della immagine

gine andrà a trovare il muro più a finistra che la inferiore, ed essa tutta verrà quivi ad imprimersi non per, i piedi, o dinitra, ma in positura obbliqua, e pendente. Così pur deve e può solamente avvenire nel sistema Neuventoniano, e non, in, qualunque altro sistema sue così per appunto avviene. Del qual satto de medesimo co Prismi alla mano ne ho, preso certezza più voste. Oltre a ciò se appresso del secondo Prisma in piedi ne vengano posti uno, o più altri parimente in piedi, acciocchè la immagine già refratta dal primo, tragittando per esti, venga a refranger nuovamente, e sempre più da deletta a sinista; tutte queste prove tornano a capello con la prima.

Poiché in favon del Neutono, diffe la Marchefa, si è così chiaramente spiegata la Natura; non ci sarà omnai più alcuno che non dia a una tale sestrezza. E nel vero per non dir nulla di quella disuguaglianza accidentale di refrazioni, che non ne porra il pregio, la dispersione del Grimaldi avea in se non so che di composto), che non mi andava gran fatto a verso. Il credereste, Madama? io foggiunsi, si Oppostore, di cui patlammo, non ci volle ggii a sue egli a quella sentenza, che dise non iavere in somma il Neutono fatto altra cosa, chel consermare, la opinione del Grimaldi con di affai piacevoli esperimenti. Io non prendo, ripiglià prestamente la Marchesa, tana ammi-

sazione delle strane cose, che può dire uno, che pur voglia farsi oppositore, quanto io so deila negligenza del Grimaldi medefimo, Come non fi avvisò egli di mettere alla prova la fua opinione con un esperimento così facile, come fu quello del Neutono? E che altro finalmente ci voleva, fe non che collocare un fecondo Prisma dopo il primo? Ma forse, io rifpoli, il faper collocare quel Prifina era più difficile, che immaginare un fistema Vedesi per prova come in tutte le cose ci sono alcuni piccioli artifizi difficilillimi a trovarii, e dopo trovati paiono un niente; ed è pur vero quello che diceva un certo valentuomo; quanto mai è difficile questo facile! Anche di que-Ita verità; replicò con bocca da ridere la Marchefa, fe ne han prove nel nostro Mondo femminile. Credete a chi ne fa la esperienza tutto il di, che un'acconciatura difinvolta, e semplice, costa il più delle volte molti pensieri, e qualche sdegno. E che si dira egli, io ripresi, aver co-Stato al Neutono le altre belle sperienze, che da lui furono immaginate in prova della diverfa refrangibilità? Come, diffe la Marchefa. non resta ella forse bastantemente provata per la sperienza che descritto mi avete, che di altre ancora e bisogno? Mi farel io forse lasciara persuadere troppo presto? Chi potria

penfare, Madama, lio rifpoff; che ciò foffe

per avvenir mai? Ma il Neutono, benche quella sperienza sia concludentissima, non vi vuole ancora Neutoniana. Vedete fantasia, che può solo cadere in mente a un Filosofo.

Non vuol che l'uomo a credergli si muova, Se quel che dice in sei modi non prova.

A chi non dovrà piacere, ripigliò la Marchefa, di avere a fare con una persona, che non vi mette così alle strette, e vi lascia campo a fare tutte le riflessioni che bisognano? Or via, che quanto ho udito m'invoglia vie maggiormente di udire. Madama, io ripresi a dire, fate di tornare col pensiero nella nostra stanza buia, e fingetevela non più con uno fpiraglio folo, ma con due, poco lontani tra loro. E i raggi del Sole ch'entrano per quei spiragli, refratti da due Prismi, dipingano due immagini colorate ful muro opposto a quello per cui hanno l'entrata. A poche braccia da questo muro figuratevi un funicello bianco, tefo orizzontalmente in aria, di cui parte ha da essere illuminata da' raggi rossi di una immagine, e parte da' violati dell' altra; così però che que' due colori nel funicello hanno da toccarsi insieme. Ciò si otterrà ora girando quel Prisma un poco, ed ora questo, poichè nel girare del Prisina, il raggio si fa più o meno obbliquo, già il fapete, alla faccia Tom. I.

fu cui cade; e si vede la immagine colorara, che egli forma, falire, fcendere, camminare fu pel muro. Ma ciò non bafta. Conviene anche storcere così un poco i due Prismi l'uno verso dell' altro, acciochè le due immagini vengano a maggiormente avvicinarsi tra loro, e a combaciarsi insieme. E' bisogno in oltre, che il niuro fia coperto di un panno nero, acciocchè i colori, ch'egli altrimenti rifletterebbe, non turbino la esperienza, ov' hanno a spiccare, anzi a mostrarsi quei soli del sunicello, e non altri. Or finalmente si pone un Prifina all' occhio, e fi offerva quetto funicello; che, per la varia positura del Prisma, parrà più alto, o più basso che non è in fatti. Mettiamo che paia più alto. Non è dubbio, che la parte tinta in violato ha da foffrire maggior refrazione dal Prifma, che non fa l'altra tinta in rosso: E però esso funicello dovrà apparire rotto e diviso in due parti: E la violata sarà un po' più alta della rossa. Nel vero, ripigliò la Marchefa, così pare ch' effer dovesfe. E così rispos' io, puntualmente succede. Anzi vi dirò, Madama, che tutte quante le varie apparenze, che nascono in questa esperienza, rifpondono così efattamente al fiftema Neutoniano, e non a nessuno altro immaginabile, che è una maraviglia. Facciasi che altri giri pian piano de' due Prismi quello, che mandava al funicello i raggi violati, tanto che in quel-

quella vece fopra vi mandi gl'indachi; che è il colore proflimo al violato: Ed allora chi guarderà il funicello col Prisma all' occhio, lo vedrà, a dir così, meno spezzato di prima; e l'una parte di esso si verrà un tal poco accostando all' altra; per essere la refrangibilità minore tra i raggi rossi, e gl' indachi di quel che sia tra i rossi, e i violati. Che se per fimile modo quella parte d'indaca diverrà azzurra, rimanendo l'altra tuttavia rossa; e voi per fimile ragione vedrete il funicello spezzato meno. E meno spezzato ancora il vedrete, se di azzurra ella si faccia verde: e meno ancora, fe gialla, e fempre meno, fe rancia, o dorè : finchè fatta rossa, come è l'altra parte, il funicello non vi parrà altrimenti spezzato, ma continuato, ed intero per la uguale refrangibilità, così dell' una fua parte come dell' altra. Questa stessa cosa si dimostra ancora con un'altra fimile esperienza, che senza tanti preparativi fi può fare da ognuno. Pigliafi una carta di due colori, una metà tinta in rollo, e l'altra in azzurro; e ponendola al lume della finestra sopra un tavolino coperto di nero, a chi la guarda col Prisma apparisce come spezzata in mezzo, e divisa in due. Ed io mi fono penfato di pigliarne una dipinta di quattro colori, roffo, giallo, verde, ed azzurro, con quell' ordine tra loro, che gli ho nominati. A guardarla col Prisma, si vede divisa

in quattro parti, ficchè l' una fopraftà all'altra, a foggia di gradini: E l'azzurro, fecondo che variamente io andava ponendo il Prifma all' occhio, ora fi trovava il più alto di tutti, ed ora il più balfò. E comunque fi mutino, e rimutino le circoftanze della: fperienza, ella fempre rifponde così a puntino a principi Neutoniani, che meglio non rifponde alle dita del fonatore uno fitumento di bene temprate corde, o a' cenni di bella donna il più provato cicisbeo.

Qui la Marchesa dopo essere stata alquanto fopra di fe, riprese a dire in questa guisa : Ouante mai non sono le prove, che accumulate si veggono insieme a stabilire, e a confermare quella varia refrangibilità! Io per me non faprei immaginare qual certezza possono avere maggiore le cose della Geometria, che, per quanto ho udito dire, hanno fole il vanto della evidenza: E quafi che io mi fentiffi tentata di credere, non troppo il gran caso si faccia dalle persone di cotesta Geometria. Grandiffimo è il divario, io risposi, Madama, che corre tra il genere di prove, su cui si fondano le verità geometriche, e il genere di quelle, onde sono fiancheggiate le verità fisiche. Una fola prova della Geometria, la quale rifale alla effenza delle cose stesse, che sono il proprio fuo obbietto, vale per parecchie prove della Filosofia, che non le può raccogliere fe non da molti e molti particolari, che prende ad offervare. QuanQuanto più s' arma, tanto è men sicura.

Le prove nondimeno della varia refrangibilità pare che abbiano una così fatta forza, ciafcua par fe, che vano farebbe ogni contrafto. E finalmente convien confessare, che quell' uomo, che sì forte ora vi stringe, Madama, nel campo della Filosofia, era anche il sione de Geometri. Vorremo noi dire, ella soggiunte, che il Neutono avea virtù di sfar divenir geometriche ogni sorte di prove, che ogni metalo tra le sue mani si convertiva in oro?

Quell' oro per altro, io risposi, su creduto orpello da alcuni, e fingolarmente da quell' oppositore, di cui abbiamo parlato; il quale tra le altre prese a convincere di falso il principio della varia refrangibilità. Forse egli credette venire in fama col titolo di Oppositore di un Neutono; ma certo egli si sece a contraddire l'Ottica Inglese, perchè egli era della fetta di coloro tra' nostri uomini, che alle dottrine forestiere hanno per professione giurato odio, e nimistà. E donde ciò? disse la Marchefa. Pare a loro, io ripigliai, che gl' Italiani ci rimettano della loro riputazione ricevendo da' forestieri un qualche insegnamento; essi che conquistata già con le armi la Terra, la illuminarono dipoi colle scienze, la ripulirono con le arti; essi che tra i moderni furono i primi a levar la testa nel mon-

do letterario, e furono in ogni cofa i maestri delle altre nazioni. Non possono costoro comportare per niun conto, che le scienze facciano ora cammino verfo il Settentrione, e che da molti anni in qua fieno venuti in campo gli Oltremontani. E perchè mai, disse la Marchefa, non dovea anche a loro roccare la volta? Stiamo noi pur contenti alle tante nottre glorie di un tempo fa, confessando ingenuamente non effer questo il secolo degl' Italiani . Nè in ciò ci rimetteremo punto del nostro onore. Egli è ben naturale, che prenda ripofo colui che ha faticato di molto, e che dorma alcun poco fra il giorno chi fi èlevato prima degli altri di gran mattino. Maintine che possono eglino apporre alle verità; che Coperte furono oltremonti, e di là vengono in Italia? Vanno dicendo, io risposi, che giace per avventura il ferpente tra' fiori, e l'erba : che si vuole stare in grandissimo timore inon tra quelle verità vi fia nascosa una qualche infezion d'errore. Avremmo adunque, diffe la Marchefa, da riguardare la Filofofia d'oltremonti come le mercatanzie di Levante? Ma al vero convien pure dar pratica da qualunque paese e' ci venga.

Penfando cost giuflamente, Madama, io rifipofi, come voi fate, voi ben fentirete tutta la forza di un'altra prova della differente refrangibilità, che nasce dalla varia distanza.

di foco, che i vari colori hanno nella lente. qualunque cosa siasene detto in contrario da chi volle accecar fe ftesso, e gli altri davanti al lume del vero . Differenti raggi colorati venendo tutti a una lente dal medefimo punto, non dovranno già riunirsi di là da essa nel medesimo punto, fe vero è, che gli uni refrangano più, e gli altri meno. I più refrangibili, che la lente storce più degli altri, avranno il punto della loro unione, o fia il foco più presso alla lente medefing, che non l'hanno i meno refrangibili. Non è così? Appunto difs'ella. E la prova è questa, io continuai. Nella stanza buia al muro, dove feriva la immagine colorata del Sole, il Neutono metteva un libro aperto, e disponeva le cose in modo, che il Prisma mandasse sopra i caratteri del libro non altri raggi, fuori che i meno refrangibili, o fia i rossi. A rincontro del libro, e in distanza di parecchie braccia da esso alzava una lente convessa, la quale raccogliendo in altrettanti puntì dietro da essa i raggi che le venivano dal libro, ne ritraeva la immagine, come appunto fa la lente nella Camera Ottica degli oggetti, che le stanno in faccia, e sono illuminati dal Sole. E tale immagine la riceveva fopra di un cartoncino bianco. Bello era a vedervi i caratteri negrissimi in campo rosso, e impressi così netti, e taglienti, che potevan leggersi come nel libro medesimo. Dipoi senza toccare

care nè il cartoncino, nè la lente, faceva folamente così un poco girare il Prisma, acciocchè i caratteri del libro, che illuminati erano da'raggi rossi, quegli stessi ne venissero illuminati dagli azzurri. Ed ecco che si vedevano sparire d'in sul cartoncino quei caratteri, o almeno vi apparivano in campo azzurro così forchi e confusi, che per conto niuno non se ne poteva rilevare la forma. Ma accostato un poco alla lente il cartoncino, tornavano a farsi vedere belli, vivi, e taglienti, come erano innanzi. E non fu egli opposto, disse forridendo la Marchesa, che il libro era per avventura inglese? Dove conveniva, perchè ci fi potesse leggere il vero, ch'e' fosse latino, o italiano. Una fimile esperienza, io risposi, a cui far non potriasi una così fortissima obbiezione, ho io presa di notte tempo con quattro pezzi di carta, l'uno de' quali era dipinto roffo, l'altro giallo, l'altro verde, e l'altro azzurro; e fopra ognuno erano refi certi reticelli di feta nera, che tenean luogo de' caratteri del libro. Ciascun pezzo di carta veniva fuccessivamente attaccato nel medesimo sito della muraglia di una stanza, e posto in faccia a una lente. La muraglia era coperta di nero, e le carte gagliardamente illuminate da più fiaccole; ma tra esse, e la lente era congegnato un riparo, affinchè alla lente non vi giugnesse altro lume salvo che

il rifleffo dalle carte medefine. Ciafcuna addique veniva potta nello fteffo fito in faccia alla lente; ma l'immegine loro diffinta, che
pur feorgeafi alla diffinzione, e netrezza di
quel reticelli, non fi ritraeva già nello fteffo
fito al di la di effa lente. La più vicina di
quelle immagini era. l'azzurra, poi la verde;
appreffo la gialla, e la rosa era la più lontana.

Da quanto scorgo, riprese tosto a dir la Marchefa, aver voi operato per questa Filofosia, a voi ben si conveniva cantare della luce settemplice; nè io dovea cercame altro comentatore che voi. Per altro io non fo comprendere, come fi trovino al Mondo persone così ostinate, e caparbie, che non si lascin volgere a prove di tanta evidenza. Il foco de' raggi di un colore è più presso alla lente, che il foco de' raggi di un altro: Gli azzurri concorrono più al di qua, che i rossi. Non è egli chiaro, quanto appunto la stessa luce, la causa non ne potere esser altro, se non la differente refrazione, che provano nella lente i, raggi di differente colore? State pur ficura, Madama, io rifpoli, che per l'altrui immaginazioni il ver non cresce, o scema. Si ebbe un bel fottilizzare, che in tale esperienza bifognava rimutare alcune circoftanze, che in tale altra non si eran prese le debite precauzioni; erano tutti cavilli, o falsi supposti; e

٦. .

pet tali erano riconosciuti da tutti gli uomini di mente fana. Per qualunque ostinata guerra l'Oppositore facesse alla dottrina del Neutono. ella ebbe la force di quel podere vicino a Roma, dove Annibale avea piantato gli alloggiamenti, che messo allora in vendita, niente per questo calò di prezzo. Ma che? In mezzo alle acclamazioni del trionfo ufcivano le pasquinate del licenzioso soldato, e il merito fovrano dovette sempre pagare al pubblico la sua taffa. Qual fu mai bella donna, che non fosfe argomento alle altre donne della critica più fevera? Ci andava, starei per dire, della riputazione del fistema Neutoniano, se non veniva contrariato da più parti. Chi si doveva levar fu, e negare la diversa refrangibilità, e chi la immutabilità dei colori; che è un' altra proprietà di quelli, scoperra dal Neutono. E questa immutabilità fu appunto negata in Francia, già fono molti anni, dal Mariotto filofofo di non leggieri dottrina, e di molto grido. Rifatta da lui la esperienza, donde principalmente dipendeva la decisione di tal verità, trovò la cosa tutto al rovescio, che su trovata in Inghilterra. Grande fu lo fcandalo che ne nacque, moltissimo si parlò delle novelle opinioni venute d'oltremare: E un fiftema tardo figlio del ragionamento, e della esperienza, fu riposto dalla maggior parte tra le sconciature dell' umana fantafia;

Donde

Donde mai può avvenire, ripigliò allora la Marchefa, che la medefinat efperienza mofri a chi una cofa, a chi un'altra? Sarebbe
mai che la voglia di contraddire, l'amore della novità, una inveterata opinione faceffero velo anche all'intelletto de' più riputati filofofi,
e accadeffe loro come a colui che gli par vedere

donne e donzelle, e sono abeti e faggi?

Pur troppo è vero, io risposi, che la maggior parte di essi, trattasi la toga di dosso, fono uomini fatti come gli altri. Il perfetto Filosofo è pur cosa rara a trovarsi, come ben potete immaginare. Oltre alle molte scienze delle quali ha da effer fornito, converrebbe, che tale pur fosse, che nè autorità mai lo movesse oltre al debito segno, nè il seducesse fantasia, nè lo sgomentasse difficoltà niuna; ch' ei fosse destro, attivo, curioso, e insieme sagace, circospetto, e profondo. Tutte le buone parti che qualificano le varie nazioni di Europa, trovarsi dovrebbono in colui, che ha da interrogar la Natura, efaminarla, metterla alle prove, far giusta ragione degli andamenti fuoi, e anche a un bisogno indovinarla. La diligenza poi ha in hui da dominare fovra ogni altra cofa. Tali qualità fi trovarono riunite tutte nel Neutono: E la sua diligenza egli allora fingolarmente manifelto P 2 quanquando volle dar la prova a'colori, e afficurarii se sieno veramente immutabili, e ingeniti alla luce, o pure foggetti a mutamento, e di esta luce uno accidente, e una modificazione. Nella stanza quant' esfer può tenebrata, tutte le cose si dispongono come innanzi, perchè vi si dipinga la immagine colorata del Sole. Soltanto si pone quasi per giunta vicino al Prisma una lente convessa, la quale riceve il raggio di Sole, ch' entra per lo spiraglio della stanza, e lo tramanda ad esso Prisma: E questo affinchè i colori nella immagine tornino più feparati ce più finceri, che altrimenti non farebbono; ch' egli importa il tutto, che tal separazione diligentemente, anzi scrupulofamente fia fatta. La lente torce i raggi del Sole per raccogliergli nel foco, ma refrangendogli il Prifma, prima che fieno raccolti gli viene a dividere, per la varia loro refrangibilità, in altrettanti fochi di vario colore. La immagine in tal modo dipinta fi ha da riceverla fopra un cartoncino alla diftanza appunto del foco della lente, ed ivi apparifice come una striscia sottile tinta di vari colori, ma obremodo vivi ed accesi. Nel mezzo del carrongino ci è un picciolo trafoto, pen cui a mano a mano vi possano tragittare i raggi di diverso colore: E dietro al carconcino ne igli caspetta un Prisma, il quale gli refrangerà nuovamente per esempio di basso in alto -11.1.P

alco l'uno dopo l'altro. Se avviene che quefla nuova refrazione produca alcun nuovo colore, converrà dire il colore non altro effere che una certa modificazione, che acquifta la luce dal Prisma; e sarà lecito a' filososi allentar le briglie alla fantafia, e immaginare quali moti, quali figure, quali rotazioni di globetti, od altro fieno a ciò far necessarie. Se poi il raggio conferva coffantemente il fuo colore, tutte le belle immaginazioni dei filosofi, e il tempo da ello loro speso se ne andranno insieme co' versi di tanti poeti, e colle speranze di tanti cortigiani a raggiugner nella Luna dell'Ariofto le altre cose perdute. Ora ecco ciò che succede. Se due raggi, l'uno rosfo, e l'altro azzurro, cadano ful fecondo Prisina colla obbliquità medesima; l'azzurro dopo refratto ferirà il muro della stanza più in alto, che non fa il rollo; e i colori di mezzo ordinatamente in vari fiti di mezzo: quelli, che aveano dal primo Prifma fofferto maggior refrazione, maggiore fofferendola anche dal fecondo; e ricevuti a diritto fobra una carta, fegneranno tutti fopra di essa una immaginetta tonda, e non di figura biflunga, com' è quella del primo Prifina; e cotella immaginerta farà di un color folo, fenza giunta, o mescolamento di nessiona altra rinta che sia: Lasciatemi pigliar lena, disse la Marchesa, che io l'avea quasi perduta nel tenervi dietro.

Basta, io risposi, che con le lunghe mie parole io non abbia pregiudicato alla chiarezza delle cose. Non occorre, soggiunse la Marchefa, che abbiate timore di questo. Io ho raccolto benissimo, che la refrazione non fa nulla per la produzion de' colori; ch' e' fono immutabili, ingeniti alla luce, e in oltre che ciascun colore ha un suo proprio grado di refrangibilità: Ed io prestamente risposi: Manco male che io potrei dirvi, anche nello stile degli Afolani, e voi non penereste ad intendermi, come questa è la sperienza, che il Mariotto rifece in Francia per dar la prova al fistema Inglese, dove più si opponeva al Carrefio; e trovò che dopo la feconda refrazione aggiugnevali al rosso, e all'azzurro non fo che altri colori. E' da credere che ciò venisse da diferto di diligenza; dal non avere il Mariotto bene accecata la stanza picchè vi trapelaffe altro lume oltre a quello dello spiraglio o piuttofto dal non avere ben feparato i raggi d'insieme, colpa il Prisma non abbastanza buono; dal non avere in somma ufato quelle precauzioni tanto necessarie all' esito di così dilicata esperienza. Da qual cagione ciò procedesse, fatto è che si levarono in Francia le grida contro al fistema Inglese, e grandissimo, come vi disti, su il bisbiglio che fe ne fece: Se non che poco tempo appresfo la esperienza su solennemente ristatra in Inahil--1. 4

ghilterra alla prefenza di alcuni letterati uomini Francefi, ivi tratti dall' amor delle fcienze: E chiariti fino all' ultimo fcrupolo, che il Mariotto, offervatore per altro giudiziofo, e diligente, avea pure fallito quel tratto, furono fu questo punto accordate le due nazioni, le quali divide, assai più che il mare frapposto, gara di dominio, di dottrina, e d'in-

gegno .

Mercè di tal pace filosofica, io feguitai a dire, l'Ottica Inglese godè per molti anni della più gran riputazione nella dotta Europa: Quando fursero a un tratto in Italia quei fieri nemici delle dottrine Neutoniane, che vi ho detto. Non contenti costoro d'impugnare la diversa refrangibilità, aggranellavano fino alle cole rifiutate contro all'immurabilità del colore, rimettevano in campo la esperienza del Mariotto, afficuravano che diligentemente da essi rifatta era loro riuscita come al Mariotto medefimo, non volevano stare a quella fentenza, alla quale era pur stata la Francia, facevano, quanto era in loro, d'intorbidar di nuovo ogni cosa. Perchè forse ripigliò la Marchesa, si avesse a dire, che quella nazione, la quale gl'Italiani trovarono una volta così difficile, ficcome ho udito, a fottomertere con la forza, ora debba trovar noi egualmente difficili a fortometter con la ragione? Perchè no? io rifposi. Pure perchè

anche tra noi fosse cherato ogni romore, io feci sì, che si ripetesse la esperienza già cagione di tanto icandalo tra i dotti di Europa. E ciò fu in Bologna, città famofa per gl' ingegni che vi allignano, per l' Accademia che ivi fiorifce, e infieme neutrale nella disputa. Ben veggo, disse la Marchesa, che fi cercò da voi ogni mezzo per toglier via ogni dubbietà, e compor le cose. E credero facilmente, che un Ministro di stato condursi non potesse con più politica per iscegliere un luogo atto a tenere un congrello. Vedete sventura, io risposi, che si oppose al mio buon volere. Benchè si usasse ogni maggior diligenza a far la feparazione del colori. della immagine, e il luogo fosse d'ogni luce muto, come quelle notti, che per nascondere i dolci loro furti, fogliono invocare gli amanti; pur nondimeno contro a ogni nostra; espettazione la cosa non riuscì. Aggiungevasifempre a' colori refratti dal fecondo Prifina una certa luce azzurrigna, irregolare, a dir vero, ed instabile; ma che avrebbe pur baflato a' Sofistici di attacco, e a un bisogno, di ragione. Molti e vari furono i discorsi che si ebbero. Alla sine considerando noi attentamente a' dintorni della immagine renduta? dal Prifma, ci accorgemmo non effere flati: così netti, quali afpettare pur fi doveano da: un Prifina limpido, e fincero - Ancora luc-

cicava intorno ad essi un certo lume azzurrigno di una medesima qualità appunto con quello, che si univa a' colori refratti per la seconda volta; e alcune strisce di questo lume tagliavano la immagine per più versi, e venivano in certo modo a coprirla di un velo. Sicchè ben ne pareva esser certi, che refrangendo irregolarmente la luce nel Prifma, non fosse possibile ad aversi nella immagine quella perfetta separazione de' colori, ch'era assolutamente necessaria al buon esito dell'esperienza. E di fatto, sperando il Prisma all'aria, chiaro appariva non esfer netto; ma vedeasi sparso di moltiflime puliche, di boccioline, e razzato di vene qua e là: E queste pur erano le cause dello irregolarmente refrangere, e dello fparpagliarli che vi facea dentro il lume. Qual contentezza, disse la Marchesa, non sarà stata la vostra, quando vi chiariste donde procedeva il male! La importanza, io risposi, era trovarvi il rimedio. E in darno lo cercammo con vari Prismi d'Italia; i quali ben' possono intrattenere l'altrui curiofità, e fervir di trastullo appesi alla finestra di una villa, ma non già soddisfare a' bisogni della Fisica. Così sono mal ripuliti, e nebbiofi chi fottilmente gli guarda. In una parola era presso che morta ogni nostra speranza; quando la Fortuna ce ne presentò alcuni lavorati in Inghilterra puri, nobili, e lustranti, quali erano le armi, di che, Tom. I.

al dir de poeti, folevano anticamente agli uomini far prefente gli Dei. Se con effi fi ricentaffe tofto la prova, vel potete penfare, Madama, e potete anche penfare ch' ella fu vittoriofa. La immagine colorata del Sole per
effi dipinar riufci fchiettifiima fenza adombramento alcuno, e fenza velo; e i colori refratti la feconda volta reftarono così firmitutabili;
che l'occhio il più foffitico, l' occhio dello
fteffo Zoilo del Neutono non vi avrebbe potuto feorger dentro un minimo pelo di alterazione.

Forse, disse forridendo la Marchesa, che ha voluto la Natura concedere a' Prismi Inglest il privilegio di moltrare il vero; a quei Prifini cioè, per mezzo de quali lo ha da prima manifestato agli Uomini. Uno assai strano fenomeno, io rifpofi, farebbe cotesto. Ma cafo è, che le rispoite della Natura, debitamente interrogata che sia, non si contrarian mai, e fono fempre le medefime. Bene accecata la stanza, e perfettamente depurati che sieno i raggi da un buon Prisma, i colori non che una fola; ma tre e quattro volte refratti, tali si rimangon sempre, quali realmente sono. Ed ancora chi guarderà col Prifma un oggetto illuminato da un lume omogeneo rosso, verde, o altro che sia, nol vedrà punto cangiato nè di colore, nè di figura; ma folamente fuori del luogo suo: E i più minuti caratteri posti

a un tal lume si veggono distinti, e si possono leggere fenza una fatica al mondo col Prifma all'occhio. Dove al contrario i medefimi oggetti posti al lume eterogeneo dell'aria, o del Sole, e guardati col Prisma, per la diverfa refrazione che foffrono dal Prifina medesimo i raggi di che sono illuminati, oltre al yedersi pezzari di colori, appaiono altresì ssigurati non poco, e confuti. Allora sì che vuolsi lasciare il Prisma in balia de' poeti, che fe ne fervano in quelle comparazioni, che non gli fanno grande onore. Quell' Inglese, di cui ieri voi tanto ammiraste, Madama, e lasciaste ful bel principio la canzone, lo paragona al falso spirito, e alla depravata eloquenza, la quale offusca la faccia del vero, prodigalizza senza diilinzione alcuna gli ornamenti, e sparge sopra ogni cofa la lucentezza de' fuoi colori. Perchè non paragonarlo piuttosto, disse la Marchefa, al vero spirito? Le cose semplici non vengouo punto da esso alterate; nelle composte sa discernere, separare, e, distinguere i vari ingredienti, che entrano nella composizion loro: e l'ufizio fuo sta nel mostrarne che che sia, non altrimenti da quello ch'egli è.

Madama, io continual, oramal vol conofecte tanto il Prifina, e le operazioni fue da poterlo paragonare con franchezza al voltrofipirito. Ma non fo qual paragone troverello alla immutabilità del colore, se già non la cer-

2 68-

caste nel vostro animo, quando saprete che contro di essa niente ha più di forza la rislesstone, di quello si abbia la resrazione, e però meglio ancora la conoscerete, che ora non fate. Se i colori, onde paiono effere rivestiti i corpi, fossero una modificazione, che viene acquistando la luce, nell' atto dello esser riflessa dalla superficie di quelli, un corpo che apparisce rosso al lume del Sole, rosso dovrebbe apparire altresì, posto nel lume azzurro della immagine colorata; potendo esso, come ha modificato la luce diretta del Sole, modificare eziandio questa luce refratta, e già modificata dal Prifma. Il contrario moftrano le fperienze del Neutono. Vedreste l'oro, lo fcarlatto, l'oltramare, l'erba con ogni altra specie di cose variamente colorate, che tutte roffeggiano, fe nella stanza buia vi cadon fu i raggi roffi della immagine, verdeggiano ne' verdi, azzurreggiano negli azzurri; e così discorrendo per tutti gli altri. Con questo però che ogni cosa, come è naturale a pensare, apparisce più vivace, e più vaga a quel lume che è del fuo stesso colore: Toltone però le cose bianche, che pigliano indifferentemente di qualunque tinta fi voglia, come quelle, che, per la propria loro qualità dello apparir bianthe , riflettono indifferentemente qualunque co-Iore, e chiamar fi potriano il vero Camaleonte, ed anche il Proteo dell' Ottica. E questo dia-

diamante, foggiunse allora la Marchesa alzando alquanto la mano, basterebbe porlo ne' diverti raggi della immagine a trasformarlo in un rubino, dirò così, in uno smeraldo, in un zastiro? Non ha dubbio, io risposi: E simile mente quei minutifimi aromi, che volan per aria, allo fcorrere che fanno d'uno in altro raggio della immagine che liftan l'ombra, carribian colore, ed hanno giusto fembianza di lucidiffima polvere or di rubino, or di crifolito, ed ora di altra pietra preziofa. Non così fanno, come io vi diceva, i corpi colorati. Il corallo per esempio lo vedreste spiritoso ne raggi roffi, illanguidir ne' verdi, e negli azzurri presso che spento. Tutto all' opposto il lapiflazzoli, il quale fi mostra brioso negli azzurri, fmonta, o fmarrisce ne' verdi, e più ancora ne'gialli, ed è quasi perduto ne'rossi. Così ogni corpo riflette in grandissima copia, o trasmette, se è diafano, que' raggi che sono di quel colore che mostra, gli altri più o meno, in proporzione che fono più o meno vicini al fuo colore per grado di refrangibilità... Ma niuno ha forza di trasmutare il colore dei raggi della luce. Che debbo io dirvi di più, Madama? Immutabile fi conferva il colore, quand'anche incontri, che raggi di differenti specie si taglino tra loro, un verde per esempio e un violato, un rosso e un azzurro. Dopo l'incrocciamento tali fi mostrano nè più nè

## 726 DIALOGO TERZO.

aneno, quali erano in prima. In una parola invincibili fi mantengono i colori della luce, e fomiglianti fempre a fe medefimi a qualunque cimento, a qualunque rottura, diciam così, e'vengano polit dalla fagacità de' filosofi, qualunque fia l'affalto che loro fi dia.

Last to the transfer of the contract of the co

Consider the construction of the construction

## TO BE BERT DIALOGO

QUARTO.

Nel quale si continua ad esporre il Sistema di Ottica del Neutono.

a feguente giornata trovavali ancora lon-∠ tano dal meriggio il Sole, quando fi levo ia Marchefa. E fenza darti gran penfiero di quello, che la mattina fuol effere lo studio delle donne, mi mandò dicendo come era del piacer suo, che il più presto che per me si potesse io mi rendessi nelle sue stanze. Io mi vi rendei fenza indugio: Ed ella toito che mi vide, si fece a dire così: Vedete bel frutto che io colgo di cotesta vostra Filosofia: Buona parte della notte ella mi ha tenuta desta, facendomi or l'una sponda cercare del letto, ed or l'altra. E quando finalmente vinta dal fonno mi addormentai, immagini colorate, Prismi e lenti, mull'altro che quelle fperienze che mi avere descritte ieri, andavami per la fantalia. Madama, io risposi, guardate il bell'onore voi mi fareste, se venissero a risapere, che io non vi fo sognar d'altro che di Prismi e di lenti. Non dubitate, ripigliò ella subito: io pur aveva il pensiero a voi; io mi studiava d'imitarvi; e andava me-

co medefima fantafticando di recare anch' io alcuna novella prova nel fistema Neutoniano. E non era egli più naturale, io risposi, avere il pensiero al Filosofo, e prescindere dalla Filosofia? Per la parte mia, riprese a dir la Marchefa, era più naturale, il confesso, penfare a tutt' altro che fatto non ho. Troppo male a proposito ho voluto inframettermi a cercare di quello, che il trovarlo non era cofa da me. Una Bradamante, o una Marfifa poteano sì bene entrare in Lizza, e giostrare co' Paladini; ma una Fiordiligi dovea effer contenta a starsi sul suo ronzino, e lasciargli fare. Immaginate da questo quale esser dovesse l'agitazione della mia mente, che si lasciò trafportare, io non fo come, a così arditi ed elevati pensieri . Alle grandi passioni io risposi, che più scaldano gli animi, e gli mettono in azione, noi fiamo debitori, anche nelle lettere, delle cose più belle. E ne' tempi appunto, che più bollivano le passioni nel Mondo, nacquero la Iliade, l' Eneide, i Poemi di Dante, e del Miltono. Non so che di maggiore è forse nato la scorsa notte.

Or vedete fconciatura, ella riprefe. Un raggio di Sole, io diceva meco medefima, non è egli un fascetto, una moltitudine, una ma-talla di fili di diverso colore è E dallo essere i vari fili intrigati e mescolati insieme non ne viene egli, che bianca ne apparissa tutta la

ma•

129

matassa? Ora chi potesse rimescolare, intrigare di bel nuovo infieme quei fili, dopo che d'infieme sono stati scompagnati, ne dovrebbe di bel nuovo rifultare il bianco. Ma per quanto io abbia peniato, e ripenfato al modo da tenersi per venire di ciò in chiaro, al come fare una tal prova, non mi è stato possibile di venirne a capo. Per vostra gloria, io riprefi, vi dee pur bastare, Madama, che potrete dire di aver pensato nello stesso modo appunto che pensò un Neutono. E ben poi si conveniva, ch' egli vi liberasse dalla briga di mettere in esecuzione il pensiero. E come ha egli fatto? riprese a dir prestamente la Marchefa. Più esperienze, io risposi, egli immaginò a tal fine; ed eccovene una. La immagine del Sole dipinta dal Prisma nella stanza buia, egli la faceva cadere fopra una lente convessa, assinchè i raggi di diverso colore separati dal Prisma fossero dalla lente raccolti nel foco, e quivi rimescolati insieme. Verissimo. diffe prontamente la Marchefa, ecco la lente. intriga di nuovo ciò che avea strigato il Prifina. Ma ohimè, come a me non è bastato l'animo di farlo! Tutte le cose, che bisognavano, io le avea innanzi; restavami solo a congegnarle infieme, e non ho faputo. Ricordatevi, Madama, io rifpofi, di quel facile, che è tanto difficile; ed è sempre l'ultima cosa che si trova. Gli antichi usavano improntar no-- Tom. I. R mi

mi e cifere, con forme rilevate, e gittate di metallo. Perchè non fare di ciascuna lettera dello abbiccì parecchi fimili impronti, accozzargli insieme, stampare? E forse non vi vollero tre fecoli e più dopo la invenzione degli occhiali a fare il cannocchiale; cioè a congegnare a proporzionata distanza delle lenti, che tutto il mondo avea tra mano? E quelto istesso più che degli uomini si può dire opera del cafo. A uno indotto artefice di occhiali in Ollanda venne un tratto veduta una così fatta combinazione di lenti, per cui gli oggetti per esse traguardati ingrandivano di molto, e ne venivano come trasportati più da vicino. Sparfoli di ciò confulamente il romore per tutta Europa, e pervenuto al Galilei, egli vi almanaccò fopra - trovò quale effer dovesse quella tal combinazione di lenti, e fabbricò il fuo cannocchiale, con cui si mise tosto a ricercare il cielo, e vi scoprì quelle tante novità e maraviglie da effo lui annunziate dipoi agli uomini fotto il nome di Messaggero celeste. Ma tali maraviglie ne farebbono ancora nascoste, se all' occhialaio di Ollanda stato non fosse così benigno il caso.

Veggo bene, diffe la Marchefa, che voi mi volete confolata a ogni patto. Ma non è egli vero, che quel luogo, dove concorrono i raggi colorati, è perfettamente bianco? Così è, io rifipofi. Bianco veramente fi trova

effere

effere il bandolo della mataffa, dove fan capo tutt'i fili. Non così tosto i raggi sono passati al di là della lente, che l'uno fi accosta all' altro, incominciano a confondersi tra loro, sino a tanto che, incorporati tutti insieme, ne rifulta una immaginetta tonda, e bianca, o più pre to tirante al dorè, come era appunto la luce, innanzi che si scontrasse nel Prisma. Tutto ciò iì vede ponendo un cartoncino dopo la lente, e quindi via via rimovendonelo, e fermandolo finalmente nel luogo, dove concorrono inieme, e s'incrocicchiano i raggi. Che fe viene ritirato più là; tornano a poco a poco a svilupparsi, e a comparire di bel nuovo i vari colori della immagine. E ciò ben mostra, che nel foco della lente nulla perduto aveano delle naturali loro qualità; ed è forza dire la ragion del candore, che quivi si osserva, non esser altro che l'aggregato di tutti i colori.

Un tal fatto, entrò qui la Marchefa, dovevate naturalmente avere in vista, quando jeri mi diceste che la immutabilità del colore si. mantiene anche allora, che raggi di differenti specie si taglino tra loro. Se così non fosse, non si vedrebbono di bel nuovo comparire i colori del Prifina di là del luogo, ove fi unifcono. Su questa esperienza appunto, io risposi, benchè a ciò giustamente non intesa, era fondata la mia afferzione. Poichè in virtù del le

Rα

legame quasi geometrico; che hanno tra loro le proprietà della luce, una sperienza del Neutono non si ristringe già està d'ordinario a provare una cosa sola. La Filososia del Neutono, disse la Marchesa, si direbbe che rassonigita alle guerre degli antichi, dove una sola giorista ch' e' vincessero eran soliti conquistrer più di una provincia. Quello che voi dite, io replicai, tanto più è giusto, Madama, quanto che pare che la Filosofia degli altri rassonigi giustamente alle guerre de' moderni, dove il frutto della più compita vittoria suol consistere in prendere una fortezza, che mediante un trattato si ha da restituire pochi mesi appresso.

Ma tornando, diffe la Marchefa, alla nostra sperienza, e chi chiudesse la via a un colore, ficchè non passasse oltre per la lente? Anche in quelto, io risposi, Madama, il Neutono ha prevenuto i vostri desideri. Egli tagliò il paffo vicino alla lente, ora ad un raggio, e ora ad un altro; e il colore del bianco cerchietto trasmutavasi in quello, che dovea riuscire dalla mescolanza dei raggi, che scorrevano oltre. Quando per esempio restavano esclusi i raggi ross, il candore traeva all' azzurro: ed al rosso, quando restavano esclusi i violati, e gli azzurri; perchè allora predomimaya nello miftura l'azzurro, ovveramente il roffo. Che fe, tolto via ogni impedimento, i raggi tornavano tutti quanti al cartoncino rin-s truppati infieme; e il bianco tosto vi riappa-

Oh qui, disse la Marchesa, vorrei vede re l'Oppositore del Neutono, e sentire dalla di lui propria bocca, che forta di obbiezioni egli potesse fare contro a così chiare prove . e così evidenti. Nè queste, io continuai, sono le sole che si abbiano a mostrare, che dalla mescolanza di tutti i colori ne risulta il bianco. La immagine colorata, che da un raggio di Sole difviluppa il Prifina, guardatela per modo, ponendo un altro Prisma dinanzi all' occhio, che e' ne ravviluppi insieme i colori; e trasformata la vedrete in un cerchio tutto bianco. Ciò si fa in tal maniera. Voi già sapete . Madama . che il rosso della immagine . che è dipinta ful muro della stanza buia . è nella parte più baffa, fieguono dipoi il dorè, il giallo, il verde, l'azzurro, e l'indaco, e finalmente il violato, che è di tutti i colori il più alto. Ora immaginatevi che altri postosi dirimpetto di essa immagine, e guardandola col Pritima all' occhio, debba vederla per la refrazione più giù che non è in fatti : E immaginerete anche agevolmente, come il Prifina portando più in giù il violato e l'azzurro. che il giallo e il rosso, cioè portando più inc giù i colori più refrangibili che i meno, quelli vengono ad accavallarii fopra questi, e tutti fi confondono insieme nell'occhio. Confusi infieme \*\*\* \*\*\*

fleme mostrano il bianco. Guardata per simil modo mostrasi pur bianca l'Iride, o Arco baleno, che dir la vogliamo; e difpariscono i bei colori, de' quali ella dipinge, e rallegra il cie-. lo. Essa non è altro, che l'effetto della separazione, che si fa de'raggi del Sole nell' acquotità delle nuvole, che gli fono in faccia: E l'occhio nostro, che posto è di mezzo tra: il Sole, ed effe nuvole, vede i colori, che fi feparano da' raggi folari, disposti in altrettante fasce intorno intorno da lui. Ora tutto l'arco dell' Iride bianco apparisce, e assai più ristretto di prima, come io ho più di una volta osfervato, chi la guardi col Prisma rivolto in modo da fare accavallare le une fopra le altre le fasce colorate, nelle quali esso à variato e divifo.

Egli è proprio un danno, diffe la Marchefa, che questa così bella esperienza non si possi a remotara con en remotara possi a remotara con en remotara con en remotara con en remotara con en con avverrebbe chi abitasie presso a cascata di un qualche fiume. Non è egli vero, che ivi godono ogni giorno, che è fereno il cielo, della vista dell' Arco baleno? E' verissimo, io risposi: Se hanno le orecchie, del continuo intronate dal romore che mena. l'acqua grandissimo, hanno anche il piaccre di veder l' Iride nello spruzzo che si rialza dalla medesima acqua, la qual rompe ne' soggettati.

ti fassi, e si sparge tutto intorno in sottilislima nebbia. Un così bel fenomeno fi offerva tutto giorno alla cafcata di Terni, a quella di Tivoli tanto da' pittori studiata, e a quella tanto strepitosa di Niagara; ed ivi non è guari veduto, che dagli occhi poco eruditi degli Americani . Ma ben faprete , Madama , che i' arte è giunta a contraffare facilmente un così bello effetto: E ogginai più non abbiamo da portare invidia a coloro, che ne fono favorità dalla Natura. I fontameri fanno rompere così fattamente uno spillo d'acqua, facendolo schizzare a traverfo di minutiffimi trafori, ch'e' fi viene a dispergere per aria in una infinità di minutissime goccioline. E sol che uno si ponga tra l'acqua, ed il Sole, può avere a talento fuo la dilettofa vista dell' Iride . Un così bel giochetto mi fovviene di averlo veduto in non fo qual villa di Roma. State pur ficuro, disfe la Marchefa: Un fimile gioco d'acqua non pafferà l'estate, che in questo giardino l'avremo anche noi. Potremo quivi a nostra posta veder l'Iride, ed offervarla col Prifma all'occhio: E tal fontana la chiameremo la fontana dell'Ottica. Perchè non farle onore, io foggiunfi, di un bel nome greco, e chiamarla Leucocrene? che fignifica fontana del bianco, come Ippocrene fontana di quel cavallo, che d' Elicona fece featurir quelle acque, delle quali tanti hanno fete, e a pochiffimi è dato di

di berne. Così la chiameremo, disse la Marchefa. Ed io avrò nel giardino le prove del fistema del Neutono, come nella galleria ho le obbiezioni contro al fistema del Cartesio.

Intanto, io feguitai a dire, rientrar potremo, fe vi piace, nella stanza buia; che vi vo' far vedere una affai vaga cofa, che mi era fuggita di mente. Tornate col pensiero, Madama, a quella esperienza, in cui dopo il Prisma è collocata una lente, ed essa raccoglie i raggi colorati in un bianco cerchietto. Già a voi non è fuggito di mente, che qualora l'uno o l'altro de'raggi veniva alla lente intercetto, il cerchietto non appariva più bianco. Ma se altri tirava in su e in giù vicino alla lente un ordigno fatto a guisa di pettine, e forte spessegiava, ficchè i raggi colorati per via de' denti, di quello alternatamente ne venissero intercetti e trasmessi, sapete voi che avveniva? Il cerchietto non mutava punto colore, e rimaneasi bianco del tutto. Le impresfioni, che i differenti colori fanno nell'occhio di chi guarda, durano, ciascuna in particolare, per alcuno spazietto di tempo; ma succedendoli l'una dopo l'altra con fomma prestezza nello stesso luogo della retina, esse vengono per conseguente a scontrarsi tutte in un sito nel medesimo tempo: Onde viene a generarsi in altrui il fentimento del bianco. È ciò è stato confermato ancora con una palla dipinta 2 spiechi de' vari colori del Prisma, che appatrice pur bianca, girata ch' ella sia rapidamente intorno a se. Ecco, dise la Marchesa, delle novelle prove, e più ancora che non
bsogna, a montrare che la bianchezza è la constituione, o l'aggregato di tutti i colori. E volete voi, Madama, so soggiuns, che querto
ver più vi s'imbianchi, come dice il poeta ?
Tentre, come ha fatto il Neutono, dirimpetto all' immagine dipinta dal Prisma un soglio
di carra, così che i colori vengano tutti a illuminarlo ugualmente. Egli resta bianco come
se sossi che i colori vengano come
se sossi che i colori vengano come
se sossi che i colori vengano tutti a ilqua che la, si ringe subito di quel colore,
che gli sarà più vicino.

Certamente, disse la Marchesa, la mal consigliata sui io, pensando a cosa, a che ci

avea penfato tanto un sì grand' uomo:

## Commetti al favio, e lascia fare a lui.

Come avrel io potuto mai trovarne una fola di quelle esperienze, per semplici e facili che paiano? Voi trovate ben facilmente, io risposti, quello che darebbe di che pensare a' filosofi. À voi si convien più di sapere in qual dos fieno da temperare insieme le corresse e le ripulle, la speranza e il timore, per tener viva una passione, che in qual dose sieno da mescolare insieme materie polverizzate di più coTom. I.

lori per formare il bianco. Anche questo su provato dal Neutono. È in fatti di tale meficolanza il bianco, siccome era suo avviso, ne risultò; ma era smorto, sosco, e come nuvoloso, in comparazione di quel bianco, che danno i colori del Prisma. È non maraviglia; da che si vede assai chi prisma.

Che quel vantaggio sia tra loro appunto, Ch' è tra il panno scarlatto, e i panni bui.

Se non che mettendo al Sole quella compofizione di varie polveri, con che altro non facevafi che accrefeere in lei la forza del lume; quel bianco di finaccato ed ottufo, diveniva più firitofo e più vivo. Sì bene, un bianco bellifilmo, che è il rifultato di tutti i colori, ce lo mostra la schiuma, che si leva dall'acqua agitata con fapone. Chi la osserva da vicino, vede le gallozzole o bollicelle di essa avicino, rede le gallozzole o bollicelle di essa avicino, nicolate di vari colori; ma se egli si fa alquanto dalla lunge, que vari colori vengono a consondersi insieme, e bianca apparisce in ogni sua parre quella moltitudine di gallozzole.

Da quale picciola cofa, disse la Marchefa, non si ricava un testimonio, e una riprova per una bella e importante verità. Parmi, che nella scienza delle cose naturali il più leggieri fenomeno, una fanciullaggine, un niente sia di una così grande importanza per gli occhi di

un bravo offervatore, che nel gioco degli fcacchi è tra le mani di un valente giocatore una pedina. Quella sperienza della schiuma era purbella e fatta, fu pur in ogni tempo dinanzi agli occhi di tutti; e niun altro seppe farla giocare fuorchè il Neutono. Madama, io risposi, voi sapete, che in ogni cosa tutti vedono, e i pochi offervano: E della scienza dell'offervare poco o niun conto ne facevano i filosofi ne' tempi addietro, quando acremente foltenevano il colore effer l'atto del pellucido inquanto egli è pellucido, che erano dati folamente a studiare Aristotele, ad interpretare, a stiracchiare, e distorcere i testi di lui, che chiamavano il maestro di coloro che sanno. Facendosi ancora più addietro, già non pare, che nell'arte sperimentale si lambiccassero gran fatto il cervello coloro, che ragionarono fopra le cose naturali. Seneca ne dà contezza di una verga di cristallo, che gli occorse di esaminare : di una certa specie di Prisma, che ricevendo da un lato il lume del Sole rendeva i colori dell' Iride: Ed entrato a ragionare della causa di tal effetto, crede aver dato nel segno, paragonando quel fuo Prifma al collo di una Colomba, in cui non è altro, siccome egli dice, che un'apparenza di colori falsi ed incerti . Ma per poco che esaminato avesse quel fuo Prisma, e fattovi su una qualche offervazione, avria conosciuto agevolmente da quanti

picdi zoppicasse quel suo paragone. Egli riesce affai strano a pensare, disse la Marchela, come gli antichi filosofi, per dilucidare i loro dubbi, per decider le liti, che inforger potevano nella fcienza naturale, non ne appellasfero alla esperienza. Tanto più che nella Medicina non fi può già mettere in dubbio, che delle offervazioni non facessero gran capitale, quando fia vero, come fi dice, che i loro prognostici si verisicano anche oggigiorno, e le loro prescrizioni sono a' nostri doccori la più fidata fcorta ch' egli abbiano. Ma il cuore umano, che in quelle loro poesie sapeano volgere a lor talento, non aveano certamente appreso a così ben conoscerlo, se non presondamente offervandolo. Che volete, io rifpoli, che io vi dica Madama? Non è questo il solo esempio, che delle contraddizioni c'instruifca dello spirito umano. Non avete voi tante e tante volte veduto la medefima nazione, il medefimo uomo prudentissimo, ragionevolissimo in una cofa, imprudente e irragionevole in un' altra; benchè in amendue gli dovessero pur esser di regola le stesse massime, gli stessi principi? Nella Medicina fi trovarono, non è dubbio, tra gli Antichi, e in ogni maniera d'arti ancora, degli offervatori finiffimi, dei Neutoni. Non così nella Filosofia; dove per la maggior parte dati tutti allo speculativo slimavano forse, che l'arte sperimentale sentisse troppo

del meccanico. In troppo picciol conto la tenevano; nè si sarebbono avvisati giammai, ch' ella fola potelle arrivare a conofcere l'arte finissima, il magistero di Natura; ch' ella dovesse un giorno pesar la fiamma da essi creduta asfolutamente leggieri, pefar le efalazioni fottilillime del mare, la traspirazione insensibile deil' uomo, collocare i corpi in un mondo differentissimo dal nostro, come è uno spazio voto d'aria, imitare per via di certe misture i Vesuvi e i Mongibelli, e contraffare il tuono e il fulmine affai meglio che il loro Salmoneo. Chi poi avesse loro detto, che, mercè di quell'arte, le composizioni, le mescolanze che ha fatto Iddio, l'uomo potrà fepararle e discioglierie, avrebbono fatto le risa graffe, e contrappoflo l' autorità del divino Platone, al quale piacque di afferire folennemente, che un tal uomo nè mai ci fu, nè in tutta la lunghezza de' fecoli flato ci farebbe giammai. E il Neutono seppe non solo disciogliere ne loro principi, e scomporre i raggi della luce; ma feppe ancora ricomporgli di bel nuovo, rimpastargli a suo piacimento, e tali tornargli quali fono da prima, quand' escono vergini dal seno del Sole, e dalle mani quafi direi del Creatore. Pare forse a voi, Madama, che io dica di troppo? State ad udire: Entro alla stanza buia egli colloco due Prifini : e una lente tra mezzo in

tali distanze, che i raggi del Sole, i quali erano refratti e sciolti dal primo Prisma, e poi riuniti nel foco della lente, fossero dal secondo Prisma refratti un' altra volta per modo che ne uscissero perfettamente paralleli tra loro. Con sì fatto artifizio, dopo aver separato i colori della luce, di nuovo gli rimescolò non già unendogli in un punto, ma per tutta la lunghezza di un raggio. Esso era non tanto nella bianchezza, ma in tutte le altre sue proprietà somigliantissimo a un raggio diretto del Sole: Tanto che rifatte con ello tutte le sperienze, che fatte avea nel diretto, tornavano tutte a capello. Bello era vedere, se alla lente s'intercettava un colore, il verde, il rosso, od altro qualunque, come quello mancava dipoi in tutte le sperienze che si prendevano; nè refrazione, o riflessione, o altra cosa che fosse avea potere di riprodurlo. Ancora posti differenti corpi di vario colore in quel raggio artifiziale, mostravano tutti il proprio colore, come se tenuti fossero all' aria, od al Sole. Ma fe vi mancava per esempio il rosso, il cinabro perdeva tutta la fua rossezza, e le viole il loro pavonazzo, fe vi erano meno i raggi azzurri e i violati. Così il Neutono venne ad emular la Natura; l'arte cioè d' Iddio nella materia, come la diffinisce quell'antico Filofofo, che non credeva si potesse giugnere a tanto, venne a confermare più che mai le verità dianzi scoperte, e a dare alla bella ope-

ra fua l'ultima mano.

O questo, disse la Marchesa, è stato il bel colpo di maestro. E se un tempo si favoleggiò di Prometeo ch'egli rubò il fuoco agli Dei, si può dire presentemente che il Neutono rubò loro il fecreto della composizione della luce, e ne fe' parte agli nomini. Già non crederei che recar si potesse a maggior sottigliezza l'arte dello sperimentare. Ma perchè vediate ancora meglio, io risposi, quanto egli si fosse in quest'arte eccellentissimo, e il torto che aveano gli antichi a non coltivarla, fappiate, Madama, che quella medesima schiuma, di cui parlammo poc'anzi, così poco filosofica dinanzi agli occhi dei più, fu per esso il principal motivo, onde scoprire il perchè altre cose appaiono di questo colore, e altre di quello. È non avea egli trovato, disse qui la Marchesa, che ciò viene dal riflettere che fanno raggi di diverso colore le une in maggior copia delle altre; questo taffettà i gialli, l'erba i verdi, il cielo gli azzurri? Sì, certamente, io risposi: E ben egli erasi assicurato, che tutti i fenomeni de' colori, onde fono dipinte le cose, non risultano da altro che da separazioni, o misture di raggi disformi, e che se i raggi della luce fossero di un color solo, di un color folo medefimamente farebbe rutto il Mondo. In tale certezza sarebbesi forse acquetato qualun-

lunque più fottil filosofo; ma egli si accese più che mai nella voglia di fapere più là. Perchè ragione cotelto voltro taffettà ama egli, piuttotto che tutti altri raggi di riflettere i gialli, l'erba i verdi? Simili domande egli ardiva fare alla Natura, e vedete industria ch' egli usò per ottenerne risposta. Egli si pensò di soffiare con un cannellino in quella schiuma, perchè in mole alquanto considerabile ricrescesse una di quelle gallozzole, che levava qua e là. Quindi posata leggermente la gallozzola, fattafi affai più papciuca che non era prima, fopra di un tavolino, la ricoperfe con un vetro a difenderla da quel po' d' ondeggiamento che è sempre nell' aria, e che poteva turbar la sperienza. Ciò fatto egli offervava, che in breve spazio di tempo la si andava spargendo di vari colori, i quali si stendevano l'uno dentro dell'altro intorno alla fommità di quella a guifa di altrettanti anelli. Ma fecondo che il velo d'acqua ond'era formata si faceva di mano in mano più fottile in cima, e più grosfo all' in giù, discendendo l'acqua del continuo, si vedevano quegli anelli slargarsi a poco a poco, e venire ordinatamente essi ancora all' in giù. Sino a tanto che si dileguavano dalla vista uno dopo l'altro; e il velo della bolla fi fcioglieva nell'aere in un minutissimo spruzzo. Ora da questa esperienza ben traluce, come attribuir fi doveva alla varia

groffezza del velo d'acqua, e non ad altro, la varietà de' colori, che vi fi fcorgevano per entro. Ma per averne più precifa contezza, avrebbe bifognato fermar l'acqua, che il proprio fuo pefo portava fempre all'in giù, o poter maneggiare a suo piacimento particelle di differenti materie, e particelle oltre ogni credere sottilissime e di varie grossezze, e su quelle fondare dipoi fue confiderazioni, e fuoi computi. A ogni cofa si aperse il Neutono la via, refo dalle difficoltà medefime più animofo e sagace. A tal fine pigliò due lastre di vetro, l'una piana da amendue i lati, l'altra piana da un lato, e dall'altro rilevata alquanto, o convessa: Il convesso dell' una pose sopra uno de' piani dell' altra, foavemente conprimendole insieme; e in tal positura le fermò. Ora quelle lastre congegnate a quel modo postele in faccia al Sole, offervava nel punto del loro combagiamento o contatto trovarsi una picciola macchia nera; e quelta effer cinta da alcuni anelli diversi di colore, quale violato, qual roffo, qual giallo o dore, i quali formati venivano dal lume, che rifletteva tutto intorno la falda o laminetta d'aria, che tra quelle due lastre era come contenuta e comprefa. Altri fimili anelli di vario colore apparivano traguardando a traverso le lastre; e questi erano formati dal lume ch' essa laminetta trasmetteva. La varietà del colore procedeva qui Tom. I. an-

ancora dalla varia groffezza della laminetta d'aria; picciolissima verso il contatto delle lastre, e gradatamente maggiore verso le estremità delle medefime. Tanto che a ciascuno di quegli anelli così dal lume trafmesso, come dal rifleffo formati rifpondeva nella laminetta d'aria una certa groffezza maggiore, o minore, fecondo che più, o meno largo era l'anello. Per meglio poi determinare quali groffezze a ciascun colore rispondessero, si pensò il Neutono di porre quelle lastre ora in uno, ed ora in un altro de' lumi primitivi od omogenei della immagine folare, dove gli anelli tutti erano di un color folo; di quel medefimo cioè che fulle lastre batteva, rossi, se quello era roffo, azzurri fe azzurro; e così degli altri. Fattele però illuminare da ciascuna specie di raggi, l'una appresso dell'altra, misurò separatamente in ciascuna la larghezza dell'anello ch' era più vicino al contatto, o alla macchia nerá; e trovò che più ristretto di tutti era l'anello nel color violato, un po' più larghetto era nell' indaco, più ancora nell' azzurro, e così fucceffivamente fino al roffo; nel qual colore l'anello avanzava tutti gli altri in larghezza. Nè diverfamente accadeva, se in luogo dell'aria era tra quelle lastre intrusa dell' acqua: Salvo che i colori erano men vivi; e il primo anello in ogni mano di colori era più ristretto che nell'aria, e più vicino alla macchia nera, Ora ecco che i raggi più refrangibili sono ancora i più rislessibili. Ciò viene a dire, che in una data materia, di minori grosfezze è mestieri a rislettere il violato e l'indaco, e di maggiori a riflettere il rosso e il dorè. Che se la densità in una materia sarà maggiore che in un'altra, farà bifogno di minor groffezza nelle particelle della più denfa, che della meno, perchè ne sia ristessa la medefima specie di raggi. E così i corpi sono come altrettanti telluti, le cui fila, in virtù di certa denfità o groffezza, ne riflettono all' occhio quelta forta di raggi meglio che quella; gli altri raggi, che vi dan fu, vengono a fpegnergli nelle cieche vie, che fono tra filo e filo, e tutto il tessuto ne apparisce di quel tal colore, che le fila riflettono. Io per me già non dubito, ripigliò la Marchefa, che la cofa non fia così per appunto come voi dite. Ma per essere di ciò più chiarita, mi farebbe mestieri comprendere qual relazione ci abbia tra l'aria o l'acqua, e l'erba, e il taffettà. Altrimenti come potrei io mai credere, che quello che in uno anello, o in una laminetta d'aria cagiona un certo colore, quello medefimo lo cagioni eziandio in un filo di erba, o nella mia andrienne? Oh qui Madama, io risposi, gioca il gran principio dell' analogia, che è quafi la pietra angolare degli edifizi, che va innalzando qua e là la scienza della Fisica, o

per meglio dire la ragion dell' uomo. Se due o più cose noi le conosciamo esser simili in molte e molte loro proprietà, ficchè ne fembrino come della stessa famiglia; noi dovremo inferirne, e non a torto, che simili sieno ancora in ciò, che sappiamo appartenere all'una, e non è così manifesto appartenere anche all'altra. Con tale principio si governa quasi che in ogni cosa la umana prudenza, e arrivano per tal via i filosofi a conoscere la natura di quelle cose, che da noi maneggiare, a dir così, non si possono, o per la immensa loro distanza, o per la incredibile loro picciolezza. E dove con la scorta di esso non conduce egli la fua Marchefa, il graziofo Fontenelle? Mostrandole, che la Luna è illuminata dal Sole, che ha il giorno e la notte, che ha delle valli, e delle montagne, e tali altre cose nè più nè meno come la nostra Terra, giugne ;al perfuaderle, ch'ella pure come la nostra Terra ha i suoi abitanti

## con le cittadi, e co' castelli suoi.

In fomma le fa vedere con questa analogia alla mano popolato tutto l'universo quanto egli è. Fate ora voi vedere a me, disse la Marchela, la fomigliatra che è tra i colori dell'aria, e i colori delle cose che abbiamo per le mani; e non andiamo con questa analogia più la che il

nostro picciolo mondo. Molte sono le similitudini, io ripigliai, che ha trovate il Neutono tra le laminette d'aria o d'acqua che tra quelle fue lastre erano comprese, e le particelle della materia onde composti sono i corpi. Tra le quali principalissima è quella, che così quelle laminette, come le parti minutissime di qualfivoglia corpo, fono diafane. Che già non è cofa così opaca, che ridotta in fottilissime schegge non dia il passo alla luce. E le pietre più dure, e gli stessi metalli ridotti in foglie d'impenetrabili ch' erano ai lucidi dardi del giorno, come chiamò quel poeta i raggi del Sole, divengono ad essi permeabili, e trasparenti. E però siccome dalla varia densità o groffezza di quelle laminette dipendeva la qualità del loro colore, dalla stessa cagione pur dee procedere la varietà del colore dei corpi medesimi. Generalmente parlando converrà dire le particelle dei drappi azzurri essere meno dense, o più fottili, che quelle non sono dei drappi, che ne mostrano il color rosso: In quella guifa che cotesta bella tinta di zastiro, che veste ora il cielo, ed è così dolce agli occhi nostri, ne è riflessa da' più tenui vapori, che di terra si alzano in aria; come da' più grossi vapori ne è riflesso quel rossigno, di cui all' orizzonte si tinge il cielo al cader del giorno. E quei bianchi nuvoli, foggiunse la Marchesa, che si veggon laggiù, converrà dire essere uno.

ammassamento di vapori di varie grossezze, ciascuna delle quali riflette un particolar suo colore, e bianco di qua ne apparisce il totale di effi, come appunto quella gallozzola formicolata di vari colori, vista dalla lungi bianca del tutto appariva. In fatti, io risposi, i corpi bianchi altro non fono che teffuti di varie e differenti fila, di fila eterogenee, diciam così, le quali riflettono e ributtano da fe ogni qualità, ogni generazione di raggi. Segno è di questo, oltre alle altre prove che fe ne ha, che posti al Sole penano moltissimo a rifcaldarfi. Dove gli altri corpi, che riflettono una fola specie di raggi, gli altri gli ricevono dentro a fe, e ve gli spengono, si riscaldano assai più presto dei bianchi. E più di tutti fono presti a concepire il calore i corpi neri, i quali ammorzano, ed inghiottiscono quasi tutti i raggi, che vi dan su. E vi fo dire. Madama, che un cappellino nero, come usano portarlo le belle Inglesi nel Parco di Londra, non sarebbe il vostro caso pasfeggiando all' occhio di questo nostro Sole d' Italia .

Confiderando, ripigliò qui la Marchefa, cotefti vari teffuri dei corpi, mi fovviene ora di cofa, che ho già udito dire più volte, ma a preftarvi fede non mi potei indurre giammai. Voglio dire che vi fieno dei ciechi, che al tatto sappian diftinguere l'un colore dall'al-

tro. Ma adesso parmi veder chiaro, che ciò sia un effetto, e insieme una prova del sistema Neuroniano. E in verità perchè non potremmo noi co' polpastrelli delle dita sentire i vari colori, fe meglio ponessimo mente al fentimento del tatto, come fono necessitati di fare i ciechi? Diftingueremmo allora dalla groffezza delle fila, delle quali è tessuro un corpo, qual fia la tinta che ne dovesse mostrare. Non è egli così? A non volere, Madama, io risposi, disfimulare la verità, la faccenda di quei ciechi, posto che vera, potrebbe ancora quadrare alle immaginazioni del Cartesio, non che ai trovati del Neutono. Che certo tra le particelle dei corpi della differenza ci ha da effere, e non picciola, perchè questo modifichi la luce di un modo, e quello di un altro. Ben vi ha tal fenomeno, fopra cui il sistema Cartefiano non può aver presa di sorte alcuna: Anzi ad ogni altro fistema, dal Neutoniano in fuori, è impossibile a renderne la vera ragione. Due liquori per esempio un rosso, l'altro azzurro amendue diafani, tanto che traguardando così per quelto come per quello, fi vede il chiaror delle cose, cessano di esserlo, fe si pongano l'uno accanto dell' altro, e si traguardi per amendue. Come è mai che da due corpi in se trasparenti ne risulta un terzo opaco, che non lascia passar lume di sorte alcuna, da due fimili un contrario? Ben compren-

prendo, disse la Marchesa, quanto sarebbe riuscito malagevole, anzi impossibile al Cartefo lo spiegare una tale maraviglia. Ch' ei non £peva come i raggi rossi, a cui danno la via le particelle di un liquore, vengono ad effere. intercetti e spenti dalle particelle dell'altro, che non dà la via che a' raggi azzurri. Così quello disfa l'effetto di quelto, o quelto di quello; e in foftanza niun raggio può arrivare all'occhio di chi traguarda per amendue. Ed ecco nodi dell' Ottica, io ripigliai, che voi, e il Neutono sciogliete, Madama, senza eludere gli oracoli della Natura. Ogni prova, che non ha forza di dimostrazione, non può stare in ischiera con le prove Neutoniane. Nè ci starebbe nè anche una per altrobellissima conformità, o analogia, la quale si trova tra la produzione de' colori, e quella delle altre cose naturali; che pur sarebbe il fondamento, o il perno di un altro sistema. Egli è oramai fuori di quittione, che le piante; gl' insetti, ed i viventi tutti non sono mica formati di nuovo ogni volta che veggono in prima la luce; ma, fecondo che vi concorrono le cause esterne, vannosi spiegando da propri embrioni, che dal bel principio delle cose furono creati di già. Una ghianda per esempio contiene dentro a se quasi in miniatura una picciolina quercia, la quale ombrerà la terra, darà di nuove ghiande anch' essa, e

queste un foltissimo querceto dipoi, soltanto che trovisi un terreno che le riceva con certi fughi, e con certi gradi di calore, con quello che a tali sviluppamenti è necessario. Simile avviene degli animali, di qualunque specie e' sieno, che o nell'ovaio, o altrove sono anch' essi prima del nascere in moltitudini infinite contenuti : Simile dell' uomo, che quantunque degli animali il re, non ha in ciò fopra di effi privilegio alcuno. In conclusione non sono formate le cose di mano in mano che appariscono nel mondo, come è credenza comune; ma dalla Natura fu veramente fatto ogni cofa tutto a un tratto, e una volta per fempre. Il medesimo è de' colori, che non si generano mica di nuovo ad ogni instante, come altre volte credeasi; ma a rendergli manifesti, altro non bisogna che questo, o quel modo, onde si sviluppano dal seno della luce, che tutti in se gli contiene. Per quanta ricchezza mostri la Natura, disse la Marchesa, per quanta magnificenza dispieghi nei tanti e tanto vari suoi effetti; egli sembra nondimeno, che nelle fue operazioni ella abbia avuto in mira un certo risparmio, e una certa bella economia. Dal bel principio ella ha formato con que' fuoi embrioni come altrettanti confervatoi delle cose, che hanno dipoi in sì gran copia da provvedere, e fornire il Mondo. E della luce ella ne ha fatto il tesoro, la mi-Tom. I.

niera, l'embrione, diciam così, de colofí, che ha prodotti una volta per fempre belli e immutabili, e atti folamente a feparafi d'infieme, e a mostrarsi quando bisogna al di fuori. Mirabile veramente si manifetta in ogni suo effetto, n' nogni sua operazione la Natura, quando n'è dato di conoscerla. Laddove secondo il Cartesio conviene, che ad ogni instante ela imprima nuovi moti di rotazione a que suoi globetti, che a ogni refrazione, a ogni riflessione, a ogni minimo che ella fi dia il penfero, e la briga di andargli variando; talchè ha sempre mille saccende in selle braccia, e si direbbe che per lei non è mai domenica, nè festa.

Qui non potei fare a meno di non forridere così un poco: indi ripresi a dire: Lodato sia Iddio, Madama, che pur nel sistema del Neutono ci trovate quella semplicità, che tanto vi va a genio. Ma questa così fatta attitudine, che hanno i raggi a separarsi d'insieme, per quanto fia mirabile, e torni anche comoda alla Natura; pur talvolta riesce incomoda per noi. Come incomoda? rispose la Marchefa. Troppo mancherebbe agli oggetti della lot bellezza, se ciò non fosse. Vorreste voi vedere il medelimo colore ripetuto in ognicofa, vorreste vedere il Mondo come un chiaroscuro? Un grandissimo inconveniente, io risposi, sarebbe senza dubbio per le dame, se elle

elle non dovessero vestirsi che di un solo colore, e se con la varietà de' colori venissero a perdere un così ampio foggetto di belle quistioni, di consulte, di discorsi, Ma in contraccambio verrebbono gli Astronomi a guadagnarci non poco. E qual cosa non darebbe un Astronomo per potersi assicurare del tempo preciso, che la Luna occulta una stella, o del punto che fa un eclissi? Sono costoro una certa generazion d'uomini, che se ne sta quasi fempre fu per le torri, cogli occhi rivolti e puntati al cielo, e di questa nostra Terra non curano, fe non quanto è un pianeta che fa fuo viaggio intorno al Sole, ed entra essa pure nel sistema celeste. Ma che hanno mai tanto che fare, disse la Marchesa, i colori vari della luce, colle offervazioni di cotesta strana generazion d'uomini? Basta dire, lo risposi, ch' e' fanno non picciolo impedimento alla perfezione degli occhi loro, o fia de' cannocchiali. Io vi dissi già, Madama, come i raggi paralleli, o che derivano da un punto, dando fopra una lente, fono da essa uniti in un punto; ma, a parlar giustamente, non è un punto dove i raggi concorrono paffata la lente; ma un picciolo cerchio. Talchè a ogni punto di un oggetto corrisponde nella immagine di esso, che ne forma la lente, uno spazietto: E tali spazietti contigui tra loro, venendo ad entrare alquanto l'uno nell'altro, a

ad intaccarsi insieme, non può a meno, che tutta la immagine non riesca alquanto confufa: come farebbe una miniatura, che non fosfe abbastanza fina, e granita a dovere. Tanto che, disse la Marchesa, voi mi avete rappresentato coteste lenti, come i poeti ne rapprefentano gli uomini, non quali fono, ma quali fi vorrebbe che fossero. Appunto, io risposi : E quello spazietto o cerchio, che si chiama aberrazione del lume, procede, come ben potete vedere. Madama, da quell'attitudine che hanno i raggi , allorchè refrangono, a separarsi d'insieme. Vero è, che una qualche colpa vi ha anche la figura, che fi fuol dare d'ordinario alle lenti: ma troppo è picciola cosa al paragone. E di fatti qualunque figura diali alla lente, il foco de' raggi azzurri, o dei verdi fara sempremai diverso da quello dei rossi, o dore, in virtù della varia refrangibilità, che non si scompagna mai da essi raggi. E però la immagine degli oggetti, che si fa dalle lenti del cannocchiale, è ben lontana da quella netrezza, che farebbe neceffaria a quell'ultima precisione, che vorrebbon gli Astronomi. Tanto più ch' essi vagheggiano il Sole, le stelle, i pianeti; oggetti. che mandano in egual dose al cannocchiale ogni forta di raggi. Che farci? Disse qui la Marchefa. Se la immagine degli oggetti nots è nel cannocchiale così distinta, colpa la se-

parazione dei colori, l'aspetto però del mondo. in virtù di essa, è tanto più bello. In ogni cosa ci sono dei compensi: e la condizione delle umane faccende porta, che non ce ne sia niuna senza difetto. Sicchè pare, che anche gli Astronomi, se pur vogliono essere discrete persone, dovessero finalmente prender partito di ciò, che è impossibile a ottenersi. Le loro domande però, io risposi, parvero così giuste, e i loro bisogni si trovano talmente uniti con quelli degli altri uomini, che si pensò in ogni tempo a provvedervi. Avanti che si scoprissero le vere proprietà del lume cercarono i più fottili ingegni, e tra questi fu anche il Cartelio, a perfezionare i cannocchiali, immaginando di dare nuove figure a' vetri . perchè veramente raccogliessero i raggi in un punto, e formassero le pitture degli oggetti diffintissime: Ma perdettero l'opera, e lo studio. Il Neutono, lasciati da banda simili penfieri, de' quali avea mostrato la vanità, avvisò di fare un cannocchiale d'invenzione del tutto nuova, e che foddisfar dovesse pienamente a' più ricercati bisogni dell' Astronomia. Come la pensò, così appunto riuscì la cosa; ed io vidi in Inghilterra il primo ordigno, che fatto fosse di questa specie, lavorato dalle stesfe fue mani, il quale conservavasi dagli eredi di quel grand' uomo insieme con quei Prismi, co' quali egli notomizzo da prima la luce, e

vi feppe veder dentro quelle maraviglie, che rendono ancora, se è possibile, la stessa luce più bella. La invenzione consiste in questo; che l'usizio che ne' cannocchiali ordinari fa la lente principalissima, e la più colpevole nella aberrazione del lume, lo fa nel fuo uno specchio concavo di metallo; e si opera qui per riflessione quello che là operavasi per refrazione. Raccoglie anche lo specchio per la concavità sua i raggi, come sa la lente; ma nella riflessione i raggi si rialzano tutti dallo specchio con la obbliquità medesima, con cui fopra vi cadono; e non fuccede veruna feparazione di colori, che intorbidi la immagine, come nella refrazion della lente. Onde col nuovo cannocchiale si veggono gli oggetti di gran lunga più distinti, che non si sa cogli antichi. Senza che, un cannocchiale Neutoniano di poche once equivale ad un ordinario di altrettanti palmi, contenendo fotto mole minore maggior valore, non altrimenti che le monete d'oro verso quelle d'argento.

Ben seppe il Neutono, disse la Marchefa, trovare rimedio al male, di cui avea scoperto la origine. Ma non ci volea niente meno ad acchetar cotesti Astronomi, che pare sieno una gente di non così facile contentatura. Certamente, io risposi, avrebbono il torto, se non fossero contenti del Neutono. Oltre all' avergli armati di un occhio tanto più fino,

fino, egli difefe, non ha gran tempo, e in. certa maniera falvò in faccia al Mondo l' Astronomia. Voi fapete, Madama, come l'onore di questa scienza dipende principalmente dal predire gli ecclissi, che sono avvenimenti palesi alle viste del volgo, non meno che a quelle de'filosofi. Talete Milesio su considerato in Grecia come un Dio per aver predetto così in digroffo, che in certo tempo dovea fare un eclissi del Sole; cioè che la Luna frapponendoli tra esso e noi, dovea scurarlo. Persezionatali di mano in mano l' Astronomia, quello, perchè già farebbesi a un Talete innalzata un' ara, quasi che al dì d'oggi facesse disonore a un Halleio, o a un Manfredi: Si efige ora dalla Specula il minuto preciso, non che il giorno e l'ora, in cui farà l'eclissi, e la quantità sua per appunto; vale a dire. Se la Luna scurerà tutto il Sole, o parte, e quanta precisamente sarà la parte scurata. Ora non fono ancora molti anni paffati, che tutti i computi de' più famoli Astronomi aveano predetto a certo tempo un eclissi totale del Sole. Scuratafi interamente la lucerna del Mondo, dovea nel mezzo del giorno farsi notte, e coprirfi ogni cofa di cupe tenebre ; la quale scurità, benchè predetta e aspettata, pur nondimeno è cagione, quando avviene, di non picciolo finarrimento all'uomo, animale di una specie assai strana, che in una vita brevissima nutre

nutre in cuore di così lunghe speranze, che nella fua mente dà ricetto al vero egualmente che al falfo, che può ardire al di là delle sue forze, e suol temere in onta della sua ragione. Ognuno ebbe dunque quel giorno gli occhi rivolti al cielo, e si aspettava, che nel pieno dell' ecliffi dovesse mancare interamente e spegnersi il Sole. Ma non andò così che rimase tutto intorno dagli orli della Luna, che lo copriva uno anello luminofo; e piutcolto che temere, ebbero quel tratto di che maravigliarfi. E lo stesso avvenne in un altro fimile ecliffi non molto tempo dipoi. Molti furono i ragionamenti, che fi tennero dalle persone intorno a così strana novità, la quale fe da principio fu cagione di maraviglia, lo fu poscia di romori, e di scandalo, Vi studiarono sopra, vi si lambiccarono il cervello gli Astronomi punti nel vivo: Chi mise in campo una cofa, chi un' altra, come cagione di quell'effetto, o piuttofto disordine; ma tutto indarno: E ben potete comprendere, Madama, che l' Astronomia fu allora per rimetterci moltissimo del suo, come quella che non potea affegnare ragione alcuna di quegli anelli, ch' erano appariti al dispetto de' suoi computi. Il popolo, disse la Marchesa, perdona facilmente all' Astrologo di essere tutto di ingannato da un arte, la quale affeconda e adula le fue passioni; ma egli è naturale che

che, per ogni picciolo sbaglio che paja prendere un Altronomo, si faccia besse della scienza, quafi vojendofi vendicare della propria ignoranza. lo però non potrei non prendere qualche parte nel dolore, che dovettero gli Altronomi in tale difavventura fentir grandislimo. Egli è pur vero, che umana cosa è aver compassione degli afflitti. Buon per noi, io riprefi a dire, fe tanto realmente vi toccassero i mali altrui. Ma datevi pace, Madama; ecco il Neutono che ha fciolto lo enimma, e in aiuto fe ne viene degli afflitti . I raggi della luce, nel passar ch' e' fanno rasente l' eltremità di un corpo, si piegano verso il corpo medesimo, sino ad entrare anche un poco nella fua ombra. Prova è di questo, che se un coltello bene affilato si presenti per taglio a una sottil strifcia di luce nella flanza buia; si vede i raggi, che passano a una picciola distanza dal taglio. buttarfi verso la costa di esso coltello. I più vicini si piegano assai, non tanto quelli che passano un po' più lontanetti; e così di mano in mano fino a tanto che a una certa distariza dal taglio vanno oltre diritti feguitando il filo della strifcia . Del qual effetto , chiamato diffrazione, o sia inflessione della luce, il Grimaldi fu veramente il primo ad accorgeriene; e il Neutono l'ha dipoi autenticato con nuove sperienze. Que raggi adunque del Sole, che paffano preffo agli orli della Luna, dovranno Tom. I. piepiegarsi verso della medesima, ed entrare anche nell'ombra, ch' ella getta fopra la Terra. E però noi che durante gli eclissi, ci troviamo immersi in quest' ombra, vediamo intorno intorno da essa Luna un anello luminoso. E per averne dipoi una maggior riprova, si posero in faccia al Sole dei globi in tali distanze, che doveano ricoprirlo del tutto, ed eclissarlo a chi dietro guardava: E ciò non ostante il medesimo luminoso anello ne li cingeva, che visto intorno alla Luna fu per iscreditare in questo

baffo Mondo la fcienza dei cieli.

La ragione, disse allora la Marchesa, affegnata dal Neutono di quegli anelli mi par ben chiara e palpabile. Ma ditemi il maggior male, a cui vanno foggetti anche i filosofi: non è egli la curiosità? Mai sì, io risposi: E full' aver essi corta vista, e molta curiosità, è appunto fondata, come altri diffe, tutta la loro scienza qual ch'ella sia. Or non ci fu egli alcun filosofo, replicò la Marchesa, il quale domandasse al Neutono la ragione, perchè i i raggi, che non fono tocchi da un corpo, abbiano da piegarfi verso di quello nel passargli dappresso? Oh voi Madama, io risposi, siete di assai più difficile contentatura che tutti gli altri; che vorreste sapere sino alla causa della diffrazione. Troppo la gran cofa è quella che domandate, e s'io la dicessi, ci saria forse pericolo di disfarmi con mezzo Mondo. A par-

163

lar meco, ripigliò fubito la Marchefa, voi pure il fapete, non correte nessun pericolo. Tutto bene, Madama, io feguitai; ma temo non la troppo strana cosa vi debba parere ad udirla. Ora ecco: La ragione, perchè i raggi si piegano verso i corpi nel passar loro dappresso, è l'attrazione, che essi corpi esercitano sopra la luce . L'attrazione, ripigliò tofto la Marchefa, che i corpi esercitano sopra la luce! Voi vi prendete gioco di me, o forse punir mi vorreste della soverchia mia curiosità. Ed io allora: Non vel dis' io, Madama, che la troppo strana cosa vi sarebbe paruta cotesta. Voi avete fermo nell' animo, che nella univerfalità delle cose quella forza ci sia solamente, e non altra, onde i corpi urtandosi tra di loro, si pongono vicendevolmente in moto, e le loro particelle si vanno in quello, o in quell'altro modo disponendo; e con ciò credete che operi la Natura qualunque effetto che da noi si osferva, qualunque cosa si sia. Nè altrimenti pare che dobbiate pur credere: Massimamente dopo quanto udito avete l'altro dì della dottrina del Cartefio, Ma ora fvelarvi conviene i più riposti arcani della Filosofia: Convien dirvi, che oltre a quella forza un'altra ancora ce ne è sparsa per tutto l'universo, onde i corpi hanno come fentore gli uni degli altri, benchè lontani tra loro vicendevolmente fi attraggono, e rimosfo che fosse ogni impedimento Χo

correrebbono tutti ad unirfi infieme. E cotesta universale attrazione della materia, di cui è un ramo l'attrazione particolare tra i corpi e la luce, fu fundorata quati che in ogni tempo da coloro, che confiderarono più addentro il fiftema del Mondo; ma fu discoperta veramente, polla in chiaro, e ridotta a computo dal Neurono; e oramai si può riguardare come la chiave della Fitica. La Marchefa recatasi in se, e ponendomi ben mente nel viso, adunque, ripiglio, voi dite seriamente che tutti i corpi fi attraggono! Ecco un Mondo novello per me; dove io mi rrovo tutta finarrita. Madama, io foggiunfi, egli accade a voi quel medesimo, che già accadde a molti filosofi di professione. Ma perchè essi sdegnarono di reputarsi nuovi, come fate voi, in questa Filosofia; adombratisi al solo nome di attrazione, fi levaron tosto ad impugnarla. Disfero, che quest' attrazione è tutt' uno con quelle qualità occulte, di cui gli Aristotelici informavano i corpi, e colle quali credevano render ragione degli effetti naturali; che con questa attrazione si veniva a rimettere in seggio quel filosofare enimmatico, e inintelligibile, a mostrare la cui vanità convenne, che tanto oprassero col senno, e con la mano i più fani ingegni della paffata età: E vanno formando addollo al Neutono un gravissimo processo. E quali ne furono le difese ? disse la Marchefa.

fa. Ben lontano, io ripigliai, che l'attrazione fia una qualità occulta; ella è una qualità manifestissima della materia, da cui dipende la spiegazione d'innumerabili effetti naturali. Nè questa a niun patto vuol effer confusa con que nomi voti di senso, trovati ora l'uno, ed or l'altro dalla volgare schiera de' filosofi a rendere un tal qual conto di questo senomeno o di quello; quando realmente ella è un principio universale, a cui ubbidisce ogni cosa dal più minuto granello di sabbia sino a' cor-pi vastissimi de' pianeti, di cui si assegnano le leggi, e si determina ogni suo effetto sino alle ultime differenze. Gli Aristotelici facevano come i Sacerdoti del Gentilesimo, che secondo i bisogni vi creavano a lor talento di novelle deità, e ne avean pieno ogni cosa. Dove il Neutono la fa da Filosofo, e riconofce foltanto quei principi, che realmente esistono insieme col Mondo. Guidato dalle più fortili offervazioni, e dalle confiderazioni più profonde è forzato a riconoscer nella materia. come qualità primordiale, la virtù attrattiva. E quando egli afferma, che la luce radente l'estremità de corpi è tirata da quelli, non intende già di darci l'intero intorno alla caufa della diffrazione, ma d'indicar folamente quella proprietà generale della materia, che è pure fare un gran passo in Filosofia, da cui procede la ragione immediata di tal fenomeno. Lo investigare poi da essenza di questa attrazione, e come i corpi posti in difanza operino l' uno sopra l'altro, e quasi per naturale instituto amino di farsi tra loto vicini, egli lo lascia alla penetrazione di que' filosofi, che navigando per lo gran mar dell'esser e vorrebbono sorgere alle cagioni prime delle cose, arrivare colà dove

### molto si mira, e poco si discerne.

E come fapete, Madama, l'intendimento fuo è folamente di afficurarfi delle proprietà generali della materia, delle leggi con cui la Natura governa l'universalità delle cose; siccome avete finora veduto nella storia, che con la fcorta di lui fiamo andati teffendo della luce. Intendimento ben giusto, disse la Marchefa; ma questa diffrazione, e l'attrazione che ne è la caufa, è un così fatto avvenimento storico, che a saper che ne è, converrebbe entrare nel Gabinetto. Quanto è facile a capire, che i raggi per esempio della luce fieno ripercossi da una superficie contro a cui vengano a battere, altrettanto è difficile a capire, come i corpi spirino non so qual loro propria virtù, per cui possano torcere i raggi della luce, che paffano a qualche distanza da essi, e sopra i quali non han presa. Che ciò fembrar debba, io risposi, alquanto du-

duro da comprendere, non potrei già io negarlo Madama: E così pure avvisò lo stesso Neutono. Benchè egli avesse i più forti argomenti per credere, che i corpi fcambievolmente si attraggono senza intervento di materia veruna, che l'uno verso l'altro gli spinga; ciò non oftante usci in alcun luogo a dire, che l'attrazione era forse effetto della impulsione, dell' urto, come che fosse, di una materia oltre ogni credere finissima, di un vapor tenuisfimo . che diffuso trovasi per avventura in tutte le parti dell' Universo: Segno ch' egli volle entrare, come si suol dire, ne' piedi altrui, e credette non dovere prender di punta la comune opinione. Per far la via alla verità gli convenne servirsi di un qualche artifizio, adoperare come quegli scrittori, i quali nella storia vanno inferendo qua e la un qualche epifodio favolofo, onde fia letta dai più; e per gradire all'universale le danno aria di romanzo. E la Marchefa: Non farebbe egli questo piuttotto un artifizio vostro per piccarmi d'onore, o per farmi credere, che io meglio non intendo, come il moto sia ne'corpi, che come vi sia l'attrazione? Gli uomini, io risposi, veggono i corpi muoversi tuttodì; ma di rado gli veggono attraersi; é però dell' attrazione fanno le maraviglie, e non del moto. Ma i filosofi fanno ben essi maravigliarsi delle cose, quantunque le abbiano del continuo dinanzi agli

agli occhi. Perchè noi potessimo chiaramente intendere, come un corpo fcontrandofi, per via d' esempio, in un altro, debba comunicargli parte del proprio suo moto, dovremmo anche intendere, come ciò fia uno effetto della natura, della effenza del corpo medefimo. Talmente che così egli fia necessitato di fare e non altrimenti. Ma qual cofa fappiamo noi mai della essenza de' corpi? Nulla, se pure il vero fi vuol da noi confessare. A noi è dato foltanto di potere francamente afferire, che i corpi fono cose estese, e impenetrabili. E perchè? perchè veggiamo la estensione, e la impenetrabilità trovarsi in tutti corpi, e trovarsi fempre di uno stesso modo; laddove non è il medefimo delle altre loro qualità. Ora chi ne potrebbe mai afficurare col ragionamento, che una cofa impenetrabile ed estesa, scontrandosi in un' altra impenettabile parimenti, ed estesa, debba comunicarle parte del fuo moto, e non piuttosto perdere essa tutto il moto che avea e ridurfi alla quiete? Nè l'una cofa, nè l'altra ripugna alla estensione, e alla impenetrabilità; che è quanto si conosce per noi della natura đei corpi. E però così l'una come l'altra potrebbe egualmente avvenire. La offervazione foltanto, e la esperienza ne ha fatti chiari di ciò che veramente avviene; nè mai cogli occhi della mente l'avremmo conosciuto, se veduto non l'avessimo cogli occhi della fronte.

In qual modo, e per qual cagione il moto. che è in un corpo, trapassi in un altro, già per noi non si fa; mistero egualmente impenetrabile, che il muover della mano, o del piede alla volontà della nostr'anima. In una parola i filosofi sono egualmente all'oscuro del come operino i corpi l' uno fopra l' altro, quando fono contigui tra loro, che quando fono tra loro lontani. Ma non fono già all' ofcuro, che ancorchè in distanza l'uno dall' altro vicendevolmente si attraggano. Cotesta attrazione, uno de' principali ingegni, una delle più gagliarde molle della natura, è abbastanza provata da moltissime sperienze fatte ne' corpi che ne stanno d'attorno; ma si palesa singolarmente ne' fenomeni celesti, che l' hanno narrata al Neutono, ed egli alle genti.

Veramente, disse la Marchesa, la non più udita novità della cosa non abbisogna di una testimonianza meno autorevole. Ma mittendo già, ripigliai io, che voi stiate, Madama, a detto d'altrui. Domani, poichè oggi

## Il tempo è breve, e vostra voglia è lunga,

cercherò di mostrarvi quanto sia ben fondata l'attrazione. Solo m'incresce, che io non potrò esporvi coresta dottrina con tutto il corredo delle dimostrazioni, e de'computi che la fiancheggiano, e la rendono vittorio a delle est I Tom. I.

Y men-

#### 170 DIALOGO QUARTO.

menti. Pazienza, disse la Marchesa, se so non la potrò vedere in tutto quel lustro, in cui la vedrebbe un Matematico, io sarò come que dilettanti di pittura, i quali non potendo avere il quadro di uno eccellente maestro, sono contenti ad averne la stampa: E son sicura, che voi la renderete, quanto è possibile, vicina al dipinto.

# DIALOGO

## QUINTO.

Esposizione del principio universale dell'attrazione, applicazione di questo principio all'Ottica, e Conclusione.

Urono interrotti il di appresso i nostri ragionamenti da una gentil compagnia di dame, e di cavalieri, che vennero a visitar la Marchefa. Si mifero in campo, in luogo di sistemi silosofici, le novelle che forniva la città, i casi delle gentili persone, e le mode che erano frescamente giunte di Parigi. Dove mostrò la Marchesa la perizia sua nel prognoslicare dagl' indizj i più leggieri ciò ch' era per avvenire nel regno più mutabile ed incerto di tutti; e mostrò, che al bisogno sapea prosondamente parlare di nastri, e di cussie: E da tale gentilezza di maniere era accompagnato ogni suo detto, che le veniva quasi perdonato il suo spirito, anche dalle persone del medesimo suo sesso. Così da noi su lietamente trapassata buona parte di quel giorno: E verfo la fera invitandoci un foave venticello, che rinfrescava l'aria, entrammo tutti in un'adorna barchetta, la quale col favore dei remi raggiunse ben presto alcuni navili di pescatori,

che lointano da riva tese aveano lor reti, e pofte insidie alle dilicate trote, e ai carpioni del
Lago. Erano da noi con diletto grandissimo
corse quelle chiare e limpid'acque, che bagnano cossiere piantate di bei pergolati di aranci, e per lo fremito delle onde gareggiano
talvolta col mare. Ritornati la sera affai tardi
a casa al suono di corni da caccia, e al lume
della Luna, sotto a cui tremolar pareano le
acque del Lago, a giocar ci ponemmo: E
quindi a una linda ed elegante tavola: Nè mancarono di bei motti, e racconti, che condisfero la cena.

Il dopo pranzo del feguente giorno prefe commiato la compagnia: E mostrandosi la Marchefa più volonterofa che mai di ripigliare il nostro ragionamento sopra l'attrazione, postici a sedere nella Galleria, io mi feci a dire in tal modo: Un effetto, che è continuamente negli occhi di tutti, e di cui occultiffima è la causa, è che i corpi, quando da niuna cosa sono impediti, vanno in basso, e gravi perciò fi chiamano. Della gravità fu il primo il Galilei a dimostrare le proprietà, e le leggi nei movimenti dei corpi, che fono presso alla Terra, tanto di quelli che cadono abbandonati a fe medefimi, che di quelli che corrono giù alla china, o che vibrano appesi d' in alto, e pendoli in aria. E per tali vie principalmente egli entrò nel campo della ve-

ra Filosofia, dove da tutti è riconosciuto qual primo duce e maestro. Il Neurono scoprì dipoi come tutti i corpi anche i più lontani dalla Terra fono dotati di gravità gli uni verso degli altri, trovò di tale gravità universale le leggi primitive, giunse a vederne sino alla caufa. E si levò a così alto volo, quasi direi, per uno abbattimento. Raccontano, che un giorno, che tutto folo era a diporto in un giardino, fosse in particolar modo colpito la mente al vedere d'un albero cadere un pomo. Onde: concentratofi in una fua meditazione. prendesse a ragionare in tal guisa seco medesimo. I diporti del Neutono, si fece qui a dir la Marchefa, erano a quel che io veggo, come i glochi d' Achille: E ora sì, che mi farà mestieri studiare il passo più che mai a potergli tener dietro in quel suo giardino. Ed io continuai: Tutti i corpi, diceva egli, che lono intorno alla Terra, pelano verso la Terra medefima. Di affolutamente leggieri, conformo altre volte credevasi, non ce n'è. Che se alcuni moltrano di andare all' in fu, non avvien loro altrimenti che al fughero, che per effer meno pefante dell'acqua, da effa è levato in collo, e forzato di starsene a galla. La caufa della gravità non dee cercarfi, come immaginò il Cartesio, nel giro di un vortice che. circondi la Terra, nella impulsione del fluido fottilissimo, ond' esso è composto, il quale facendo ogni sforzo di flargarfi, e occupare le parti più lontane della Terra, e più alte, cacci in basso i corpi, che nuotano per entro ad esso. La gravità in tal caso dovrebbe operare all'agguaglio delle superficie, che i corpi prefentano a cotesto fluido, e non all'agguaglio della materia, che internamente contengono. Non vi par egli, Madama, che la cosa sia così? Pare veramente, dis'ella, che quanto faranno in maggior numero le parti esposte al di fuori, dove potrà operare cotesto fluido; tanto maggiore dovrà effere l'operazion sua. E la quotidiana esperienza, io seguitai, pur ne mostra il contrario. Una foglia d'oro, per quantunque assortigliata e distesa ella sia, non è così grave certamente quanto è un granello di piombo; anzi in paragone di esso si può chiamare leggiera; fegno manifesto che il più o meno di superficie non fa nulla per accrefcere, o diminuire la pesantezza de'corpi. E però convien dire, che la gravità penetri la sostanza, e operi sopra ciascheduna particella della materia. La causa adunque della gravità non è una forza che operi estrinsecamente, ma una forza che ricerca internamente i corpi, e muove dalla Terra, la quale gli chiama, e gli alletta tutti al fuo centro. Una tal forza giugne affai alto, e fenza punto fcemare, nelle regioni dell'aria. Che non potria ella giugnere più alto ancora, e stendersi sino alle trenta, fesfessanta, novanta mila leghe? che tale è la difianza della Luna. E se arriva sin la su, non fara ella la causa, che ritiene la Luna nell'orbe sito, e sa si, che ella giri intorno alla Terra? Che ben sapete, Madama, come ogni corpo, che muove di moto circolare, vorrebbe, non meno che sa il sasso nella frombola, allontantati dal centro intorno a cui gira e scapar via; e se pur gira, è in virtà di una forza, che il frena, e il tiene ad esso centro quasi obbligato ed unito.

Fermo il Neutono in questo pensiero, io continuai dopo un po' di pausa, prese in sua fcorta la Geometria: E trovò, che se un corpo il quale fia in moto, è tirato verso un centro, percorrerà intorno ad esso aie proporzionali a' tempi. Ben io diffe la Marchefa, avea incominciato a feguire il Neurono. Ma s'egli s' imbosca con coresta sua Geometria, io lo perdo tosto di vista. Non dubitate, io risposi, Madama, che faremo in qualche modo di feguirlo anche là dove più si vorrebbe nascondere. Figuratevi un corpo che gira intorno ad un altro, che del fuo moto fi può dire il centro; e figurerevi ch' e' giri non già per un cerchio perfettamente tondo, mu che abbia 'un po' del bislungo; di maniera che esso centro non sia giusto nel mezzo del cerchio, ma si rimanga un poco da un lato. Segniamo ora con la fantasia un punto del cerchio, dove in

questo instante si trovi il corpo che gira. Da quel punto figuratevi tirato un filo, o fia una linea al centro: Similmente dal punto, dove farà per esempio due ore appresso, tiratene un' altra. Quello spazio triangolare, che resta compreso tra le due lince che si stendono dal corpo che gira fino al centro, e la porzione di cerchio da lui corfa nelle due ore, chiamasi aia. E queste tali aie, che girandosi il corpo fono formate in tempi uguali, fono uguali tra loro. Con che voi chiaramente vedere . Madama , ch' esso ora va più veloce , e ora meno, e in tempi eguali noni avrà già corfo due porzioni di cerchio eguali, ma due porzioni di cerchio tali, che le aie formate nel modo che abbiam detto, verranno ad uguagliarli tra loro. E fe un tempo sarà la metà, il terzo, il doppio di un altro tempo; anche le ale formate in quei tempi faranno la metà, il terzo, il doppio; che tanto è a dire le aie fono proporzionali ai tempi. E il Neutono ancora trovò, che se all' incontro un corpo percorre intorno à un centro aie proporzionali ai tempi, egli farà tirato verso quel centro. E la Luna, diffe la Marchefa, girandofi Intorno alla Terra, percorre mo' ella coteste vostre nie proporzionali ai rempi? Questo è ciò, io risposi, ch' ella sa per appunto. E vi dirò ancora più, che la Terra e tutti gli altri pianeti fanno anchi effi il medefimo intorno al Sole. 51.5

Sole. Adunque, riprese subito la Marchesa, hanno anch'essi una gravità verso il Sole, o, come voi dite, sono tirati dal Sole. Ed ecco, Madama, io risposi, che avete comprefo da voi medefima cotesta attrazione Neutoniana, che da prima pur vi riusciva così nuova cosa, e pareva non vi andasse gran fatto a verso. Vedete la Luna gravitar verso la Terra per la ragione medefima che fanno i corpi, che ne sono dattorno; non in virtù di un fluido che ve la spinga, ma in virtù d'una forza che muove dalla Terra, ed a se la chiama. E come mai la Luna nelle regioni del cielo potrebb' ella effere attorniata da un fluido? Troppo la grande resistenza proverebbe nel procedere innanzi per l'orbe fuo; verrebbe il fuo moto a rallentarfi in poco d'ora, e ad estinguersi. Nè altrimenti saria de' pianeti, se giraffero intorno al Sole per uno spazio pieno di materia. E non potrebbe, disse la Marchefa. cotesta celeste materia essere cotanto pura. coranto fina e fortile, che poco o niuno impedimento facelle al moto della Luna? E s' ella fosse per assai più volte che noi immaginar non potremmo più fottile dell' aria? Fate pure, io ripresi, Madama, ch' ella sia così sottile, così fina, e così eterea, come è la materia del Cartesio. E già vedrete, che s'ella riempie di se medesima ogni spazio, è tutt'uno che s' ella fosse una massa tutta solida e mas-Tom. I. fic-

ficcia. La resistenza, che provano i corpi nel muovere per entro a un fluido, tanto è maggiore, quanto maggiore è il numero delle particelle del fluido, che, per procedere innanzi, hanno da muovere di luogo; dovendo pur essi altrettanto perdere di moto quanto ne danno. Or che sarebbe se muovesse la Luna per mezzo a una materia, che ogni spazio riempiesse del ciclo? Dovrebbe ad ogni instante smuover di luogo, per farsi la via, una infinità di particelle, che glie la contrastano; troverebbe nel cammino tale impedimento, che cessato in brevissimo spazio di tempo il proprio fuo moto, e stimolandola del continuo la forza della gravità, verrebbe a piombar fulla Terra. E lo stesso fariano i pianeti verso Il Sole. Talchè fino dal bel principio delle cofe farebbe venuto finimondo. Ma non dubitate Madama; ne libera da ogni timore il fapere, che la Luna, e i pianeti muovono per entro alle vaste solitudini del voto, dove nulla impedifce, nulla rallenta il loro movimento. Spinti dal Creatore in linea diritta, per essa avrebbono continuato mai fempre a muovere innanzi, quando per cammino fentito non avessero l'attrazione del vastissimo corpo del Sole, che quasi in foglio siede immobile colà in mezzo dello spazio. Gli fa questa declinare dal retto loro fentiero, e per una linea curva gli fa rivolgere intorno a esso Sole. La

più grande orbita di tutte, che ha non vi faprei ben dire quanti milioni di milioni di miglia di circuito, viene in trent'anni descritta, come già sapete, da Saturno; ed essa comprende quelle degli altri pianeti Giove, Marte, la Terra, Venere, e Mercurio, i quali penetrati tutti dalla virtù magnetica del Sole danzano in vari giri intorno da lut, come nel fuo Paradifo cantò il Miltono, quafi profetizzando agli uomini i misteri dell' attrazione. Da essa fono altresì governate le comete, le quali benchè vadano quale per un verso e quale per l'altro, benchè girino intorno al Sole per orbite affai più bislunghe, che non fanno i pianeti, ubbidiscono però puntualmente alle medefime leggi, e quanto già furono al Cartefio ribelli, altrettanto fono docili al Neutono. Per l'attrazione fimilmente i pianeti fecondarj girano intorno a' loro primari; la Luna cioè intorno alla Terra, intorno a Giove le fue quattro lune, e intorno a Saturno quelle altre fue, che fon cinque. In fomma il gran fenomeno 'del giro de' pianeti, per cui i filosofi fabbricato aveano degli epicicli, dei vortici, ed anche creato delle intelligenze, onde reggergli e governargli, si riduce al moto di un sassolino che uno scagli con mano. Dopo aver esso da noi ricevuto la pinta, muoverebbe, quanto è a se, per linea diritta, se la forza della Terra, che lo trae del continuo in basso, Z 2 nol

nol deviasse per una curva. E già se noi da un luogo altissimo gittando un fasso, gli potessimo dare tal forza, che deviando per la curva non si scontrasse nella Terra, e l'aria non gli refiftesse; verremmo a fare un'altra Luna: Voglio dire ch'e' girerebbe intorno intorno alla Terra, come fa appunto la Luna. Ben pare, diffe la Marchefa, che la Natura opera molto col poco. Una medefima forza, una medefima cagione produce effetti, che pur paiono, e parvero anche a' filosofi quanto tra loro differenti! Già non si può mettere in dubbio, che l'attrazione non governi i moti di Saturno, e non faccia qui da noi cadere un pomo. Maravigliofa cofa è a vedere, come un motivo, per così dire, semplicissimo continua fempre lo stello, e domina in tutto il gran concerto del Mondo.

Ora, continuai io, ficccome la legge delle aie proporzionali ai tempi, a cui nel descriver la sua orbita ciascun pianeta ubbidisce, fu cagione che il Neutono scoprisse la forza attrattiva nel Sole; così un'altra legge, per 'cui i pianeri spendono più tempo in compiere le loro orbite, fecondo che fono più lontani del Sole, e ciò con certa proporzione tra le distanze e i tempi, su cagione ch'egli fcoprisse, che la forza attrattiva va scemando con certa misura via via ch' ella si allontana dal Sole. E la mifura è questa; ch'ella sce-~.:

ma non di quanto cresce la distanza dal Sole, ma il quadrato del numero esprimente la distanza di esso Sole; il che si chiama la ragione inversa dei quadrati delle distanze. Ohimè! disse la Marchesa, che noi torniamo ad entrare nel bosco. Per intendere una tal cifera di Geometria, io feguitai, basta sapere, che il quadrato di un numero è il medefimo numero moltiplicato in se stesso, come per esempio il quattro è il quadrato del due, perchè due via due dà quattro, il nove è il quadrato del tre, per la medesima ragione, che tre via tre dà nove; e così discorrendo. Nota adunque la distanza, in che si trova la Terra dal Sole, e insieme nota la distanza in che si trova Giove, che l'una è cinque volte maggiore dell' altra, voi potrete fapere di quanto la forza attrattiva del Sole alla distanza di Giove è indebolita rispetto alla forza di esso Sole alla distanza della Terra. State ad udire, disse la Marchefa, fe io fo raccapezzarlo: Voi mi dite adunque, che la forza attrattiva è minor di tanto, di quanto è maggiore il quadrato della distanza. Il quadrato di uno, che voi fate esser la distanza della Terra dal Sole, è uno. E alla distanza uno, ripigliai io, uno parimenti è la forza. Il quadrato del cinque, foggiuns' ella, fubito è venticinque. E però la forza attrattiva del Sole in Giove è venticinque volte minore che nella Terra. Forse, difs'

dis' io, Madama, non sapete che adesso voi avete sciolto un problema; e potete dire, come quell' antico Geometra, ho trovato, ho trovato. Anzi ne avete sciolti tre dei problemi; vedete fenfo che si asconde sotto il velame delle vostre parole: Con la stessa legge per appunto che scema l'attrazione, scema e il calore, e la luce. La luce adunque, disse la Marchefa, e il calor del Sole fono anch' effi venticinque volte minori in Giove, che qui in Terra? Nè più nè manco, io risposi: A segno che noi trasportati in Giove interizziremmo del freddo pel Solleone di quel pianeta. e gli abitanti di Giove trafelerebbono del caldo nel cuore del nostro inverno, è trovandosi qui tra noi offesi dalla luce del Sole, non potrebbono vivere che in compagnia della nostra più leggiadra gente, che fa di notte giorno. Vedete disse la Marchesa, quante cose belle io ho trovate a un tratto fenza pur faperlo! Non avviene così di rado, io risposi, che nella buona Filosofia quello solamente si trovi e non più, che uno di cercar si propone. La verità è più feconda che altri non crede. Ma perchè abbiate ancora maggior certezza del modo con che diminuisce a varie distanze il vigor della luce, e meglio veggiate come avete colto nel fegno, ne potremmo prendere questa sera, se vi sara in grado, una esperienza non meno decifiva che facile a farfi. In

una stanza non vi ha da essere altro lume salvo che una fola candela accefa: Ed uno fi pone tanto lontano da essa, che a mala pena possa rilevare i caratteri di una lettera; se già una non fosse di quelle lettere, che si leggono a qualfivoglia lume. Indi fe egli fi porrà a doppia distanza, vedrete che a poter rilevare i caratteri come avea fatto innanzi; non basta raddoppiare il lume coll'accendere nel medefimo fito una fimile candela; ma converrà quadruplicarlo; che è appunto il quadrato della distanza due. Che se, ad ottenere il medefimo effetto, convien rinforzare il lume proporzionatamente al quadrato della distanza; di altrettanto convien dire, che l'istesso lume, a lontanandoli dal principio suo, perda della fua virtà. lo mi penfo, foggiunfe qui la Marchesa, che questa regola de quadrati si estenda anche a cose ben lontane dalla Filosofia. Il quadrato dell'otto non è egli il sessantaquattro? Appunto, io risposi. Pensate ora voi, ella foggiunse tosto di quanto nello spazio di otto giorni dopo una partenza debba perder di virtù il dolce lume, il dolce fuoco, di che in presenza si mostrano tanto accesi. Guardate poi, dis'io, Madama di non esser caufa, che fi guafti la generalità della vostra regola voi:

Ma feriamente parlando, diss'ella, la forza attrattiva del Sole va calando fecondo

che crescono i quadrati delle distanze. E lo stesso sarà senza dubbio della forza attrattiva della Terra. Che la cosà, io risposì, sia così in Saturno, e in Giove, lo veggono manifestamente i Matematici mercè di quelle lune, o fatelliti, che vi girano intorno. Poichè quella medefima proporzione tra le distanze, e i tempi delle loro rivoluzioni, che offervano i pianeti che vanno intorno al Sole, la offervano ancora i fatelliti che vanno intorno a un pianeta. Dal che se ne ricava, che la forza attrattiva di Saturno, e di Giove cala nella proporzione medefima che quella del Sole. Ma per tal via non è già possibile verificarlo nella Terra; non avendo ella un'altra, o più lune, onde comparare i tempi delle loro rivoluzioni con le loro distanze da essa Terra: Se non fosse, disse la Marchesa, che per quanto ho raccolto da voi, i Neutoniani fanno tanto il poco cafo delle probabilità, parmi che non farebbe da mettere in dubbio, che la cosa proceda allo stesso modo anche nella Terra. Ma così stretto è l'instituto della loro Filosofia, che anche le probabilità le meglio fondate non occorre metterle in campo. Certo è, io risposi, che non fi sarebbono mai dati pace, se un'altra via trovata non avessero da giugnere alla dimostrazione. E ciò fu comparando il moto de' gravi cadenti qui presso alla Terra col moto della Luna. Se fosse possibil mai ch'ella veniffe

nisse a cadere fopra la Terra fono afficurati, e sapete ch'e non si afficurano per così poco, che la forza, che di la su la tieretbbe in basso so, farebbe tremila e secento volte minore della forza, che tira in basso in nostri gravi quaggiò. La Luna è lungi dal centro della Terra selfanta mezzi diametri della medessima Terra, o sia fessanta di quelle misure, delle quali i corpi ne sono lungi una sola; e il quadrato di sessima è remila, e secento ne più nè meno.

Molto bravamente, disse la Marchesa, fono arrivati i Neutoniani alla dimostrazione: ed egli mi pare proprio un danno, che non fia possibile che la Luna venga a cadere sopra la Terra. Potrebbono dare in tal modo quafi l' ultima mano a'loro computi, o vedergli confermati più che mai. E che bella occasione non farebbe anche cotesta per gli altri filosofi? Potrebbono poggiare a lor diletto per quei monti, e fcendere per quei valloni, che vi veggono per entro col cannocchiale: E a moltisfimi poi farebbe dato di riavere, fenza fare il viaggio di Aftolfo, l'ampolla del loro fenno, che perdettero qui in terra in tante vane fibeculazioni. Quello, io ripresi a dire, che vi farebbe in tal fatto di più curiofo, fi è che la terra non si starebbe mica ad aspettar la Luna a piè fermo; che, movendo anch' essa, le fi farebbe incontro . Come incontro? tofto foggiunse la Marchesa . E' egli forse fermato que-Tom. I. Αa

sto patto tra' pianeti; che qual di loro venisse a muovere verso dell'altro, l'altro dovesse andargli incontro, quasi per fargli accoglienza? Al certo, io risposi, se ci fosse un tal patto, molto bene farebbe garantito dall'attrazione vicendevole, che hanno tra loro. Se in due tavolette di fughero fi fanno galleggiar full' acqua un pezzo di calamita, ed uno di ferro a poca distanza l'uno dall'altro, vedesi non meno correre il ferro verso la calamita, che la calamita verso il ferro: E se si ritiene questo, o quella, qual de due non è ritenuto corre verso l'altro. Ancora l'ambra, che strofinata ha potere di attrarre a se varie specie di corpi, appela ad un filo in modo che stia libera in aria, fi fa incontro essa medesima a que' corpi che se le presentano, e gli seconda in tutti i loro movimenti. La cosa adunque, disse la Marchesa, riesce a questo: Poichè il Sofe attrae i pianeti, anche i pianeti attraggono il Sole; i primari attraggono i fecondari, e sono da essi attratti; i secondari si attraggono similmente l'un l'altro. E finalmente, io, foggiunfi, i corpi

tutti tirati sono, e tutti tirano,

come diffe ad altro intendimento il maggior nostro poeta.

Ma

Ma tante e sì diverse attrazioni, ripigliò la Marchefa, non dovrebbono elleno, incrocicchiandofi, e quafi combattendo tra loro, caufare nella univerfalità delle cose una qualche confusione? Sì, io risposi, se subordinate non fossero alle leggi più severe e più strette, che già non è pericolo sieno per trasgredire giammai. L'attrazione in ciascun pianeta è maggiore o minore, fecondo che più o meno contiene di materia; e lungi da ello fe ne va fcemando, fecondo che crefce il quadrato della distanza. Muovendosi come fanno, e trovandosi tra loro ora più ed ora meno vicini, va continuamente variando l'effetto dell'attrazione degli uni sopra degli altri. Quindi ne avvengono alcune irregolarità ne' loro movimenti, o vogliam dire difordini, che già non isfuggirono al Neutono, il quale armato sempre della più fina Geometria seppe assoggettargli al calcolo, e affegnarne fino agli effetti più minimi. Quando i pianeti si trovassero tutti dalla medelima banda, non fi crederebbe egli, Madama, che dovessero sconcertare non poco il fistema celeste, operando tutti con l'attrazion loro di compagnia contro al Sole? Sì certo, rispose la Marchesa. Terribile sarebbe una così fatta congiura, e tale da mettere in gran pensieri la immobile maestà del Sole, non forse egli dovesse discendere di soglio, e dei pianeti non effete più il re. Così pare veramen-A 2 2

te, io foggiunfi; e Dio fa ancora quali altre funeste conseguenze apprendere potesse uno umore tanto o quanto maninconico. Ma considerando che il Sole, vastissimo come egli è, contiene in se più materia, che tutti gli altri pianeti presi insieme, e considerando che i pianeti più vicini al Sole, che più fortemente operano fopra di lui, fono anche i più piccioli; altri può viver ficuro. Quand' anche le forze di tutti i pianeti unite fossero contro al Sole, vano farebbe ogni loro sforzo. Egli è dimostrato che non lo ismoverebbon dal proprio fito che di un folo al più de' fuoi diametri. Simile al Giove di Omero, che sfida la turba degli altri Dei, e se ne sta sermo ed immobile, tenendo in mano l'un capo della catena d'oro, mentre all'altro capo adoperano tutti ogni lor possa collegati insieme contro di lui. Bella e grandiosa immagine, disse la Marchefa, onde da quell'antico poeta fu come adombrata l'armonia e l'ordine, che i più acuti nostri filosofi ravvisano all' Universo. La Luna, io continuai a dire, è più di ogni altro corpo celeste foggetta nel suo movimento a difordini e a irregolarità; e ciò a cagione principalmente della fituazion fua. Oltre all' attrazione della Terra fente fortemente quella ancora del Sole: e questa quando più gagliarda, e quando meno, secondo che, girando intorno alla Terra, e trovandosi ora in opposizione

zione, ed ora in congiunzione col Sole, si trova effere ora più, ed ora meno da effo Sole lontana. Da tutto ciò ha da nascere che la fua marcia ora fi acceleri, ora fi ritardi, che la figura e la pofitura dell' orbe fuo vadano cangiando; mille irregolarità in fomma, o fcambietti nel movimento fuo, i quali tribolavano del continuo, e facevano dare al nimico i devoti di Urania, che non arrivavano a penetrarne il perchè. Il Neutono gli ha faputi ridurre fotto regola, ha mostrato come quelle cause che disordinano la Luna, quelle medefime altresì dentro a un certo tempo la riordinano, ed egli folo ha il vanto di aver posto a quel licenzioso pianeta la briglia e il freno, come altri disse, de' computi.

Ben è vero, lo continuai, che novellamente in Francia fu chi pretefe di moftrare; che la Luna ricalcitrava al Neutono pur affai; mentre ftando alle leggi dell'attrazione, ella avrebbe dovuto compiere in diciotto anni certo fuo particolare e importantiffimo movintento; e in effetto lo compie in nove. Il fiftena dell'attrazione, diffe la Marchefa, trovò dunque anch'effo in Francia un altro Mariottos Se non che qui non fi quiffionava dell'fatto, ma della ragione del fatto medefimo: E la difiputa era di un grado affai più alto, e più degna della fpeculazione e dello ingegno de' filosofi. Trattayafi, io rifpofi, di far nuove leg-

gi a potervi tidur la Luna . Il sistema del Neutono non si adattava a tutti i fenomeni: Conveniva almeno mettervi mano per racconciara lo: E dal racconciare al rigettare un filtema non ci è un gran tratto, bene il sapete. Tanto più dipoi pareva che fosse da temere per l'attrazione, quanto che entrato era in lizza uno de' paladini della Geometria già partigiano del Neutono, il quale fu allora predicato come un altro Labieno, che per la giustizia della causa vedevasi costretto ad abbandonare le parti di Cefare. E che fece la Inghilterra? ripigliò con impazienza la Marchefa. Non entrò anch' ella tosto in campo? Mise altre volte in chiaro la poca diligenza del Mariotto: Avrà ora messo in chiaro la fallacia presa dal Matematico. Un qualche fuo Aftolfo avrà. mi penfo, dato di piglio a quella lancia d'oto, che fa uscir di sella quanti ne tocca. Fosfe ficurezza, o altro, io risposi, ella non prefe parte alcuna nella disputa; quasi prevedesse quello che fucceder dovea. Ma certo, foggiunfe la Marchefa, ella non poteva fperar di vincere fenza prima combattere: Quando il Francese per avventura non avesse abbandonato il campo, e non si fosse dato egsi medesimo per vinto. Così avvenne giustamente, io rifooli. Rifard d'indi a qualche tempo fuoi computi foniliffimi, intralciatiffimi, dove di mille minuzie era da tener conto, fi accorfe alla

sine da qual piede zoppicassero: Trovò: che giusta le leggi dell'attrizione ridotte al più scrupoloso esame dovea la Luna compiere quel suo moro nel tempo giustamente che lo compie nè più nè meno; e rimise solennemente

in seggio il Neutono.

Bel trionfo, disse la Marchesa, che su cotesto per il Neutono, e per li partigiani suoi, ch' ebbero vittoria senza nè meno venire a giornata. Quale fu maggior trionfo pel Neutono, io replicai, quanto il turbamento che, fecondo che predetto egli avea fi cagionarono vicendevolmenre ne' moti loro Giove, e Saturno? Sono questi i più grossi tra pianeti, e nello avvicinamento o congiunzion loro, benchè vi sieno ancora tra mezzo parecchi milioni di miglia, pur debbono, fecondo la ragione della materia che contengono, fensibilmente operare l'uno fopra dell'altro. Venne una tal congiunzione a cadere al principio della presente nostra età: E siccome a tal tempo il sistema Neutoniano non faceva che comparire nel mondo, e avea però di molti contrarj, ben potete immaginare, Madama, qual fosse l'aspettazione di coloro, a cui preme sovra ogni altra cofa faper fatti tanto da noi lontani, e come si aguzzassero per ogni lato di Europa gli occhi scientissici. Stavano essi tutti tivolti al cielo, per veder pure se avveniva sì o no un tal turbamento, ch'esser dovea il

paragone della verità del nuovo fiftema, e della fede che era da porvi. Certo si ch'egli avvenne, Madama; il turbamento che cagionò Giove ne' moti di Saturno, e quello che vicendevolmente Saturno cagionò ne' moti di Giove furono talmente notabili, che fii trovarono forzati a riconofcerli, e a confeffarli quegli medefimi, che fatte delle fcommelle contro dell'attrazione, avrebbono voluto non vedergli.

Non a torto certamente, ripigliò qui la Marchefa, da voi dicevasi l'altro di, che l'attrazione si manifesta singolarmente ne' senomeni celesti, che l'hanno narrata al Neutono, ed egli alle genti. In ogni angolo dell' Universo ella domina visibilmente, ogni movimento de' pianeti ne prova ad ogni instante la esistenza, le proprietà ne dichiara e le leggi. Pare veramente, che il cielo fia il proprio fuo regno. Tanto più che qui in terra ella sdegna talvolta di manifestarsi, quando pur pare a me, che manifeltar fi dovelle. Ma che fo io? non già ch'io intenda levar dubbi contro a un Neutono, ch'io voglia, come fi dice, apporre al Sole. Pur dirò la difficoltà che mi va ora per l'animo, acciocchè da voi fgombrata mi venga ogni nebbia d'inganno. Come è mai, che un leggier corpicciuolo, una piuma per esempio trovandosi vicino a un torrione, o altro gran corpaccio, di cui grandiffima fia l'attrazione, non la veggiamo andare

dare ad unirsi con quello? Madama, io risposi, come è che in un Romano ogni sentimento cedesse all'a mor della partia, in una Bella ogni altra passione ceda alla voglia di piacere? Come è, che in mezzo al mormorio delle acque del Lago, quando è irritato dal vento, da noi non si oda il ronzar di un insetto? Comprendo, disse la Marchesa, il senso delle votre figure. L'attrazione della Terra è di tutt' altre vittoriosa, e fa di loro

## quel che fa il di delle minori stelle.

Così fa giustamente, io risposi. Con tale e tanta forza ella invade e penetra la piuma, che non le lascia per niun conto fentire le attrazioni particolari di qualunque altra cosa le sia d'appresso. La virtù attrattiva si agguaglia alla massia, o alla materia che i corpi racchiudono in se, come già sapete: Or qual picciola cosa non è un torrione, rispetto a tutta quanta la gran massa della Terra quanta ella è? Fate pur conto; che la particolare attrazione, non dirò di un torrione, ma di una montagna, e consini pure col cielo, come di quella sua dice l'Ariosto, riesce affatto insensibile, è un niente.

Ma dove l'attrazione, continuai io a dire, fi difpiega fingolarmente agli occhi di turti qui in terra, è nel maravigliofo fenomeno Tom. I. Bb del

del fluffo e rifluffo del mare. Fu effo in ogni tempo uno dei grandi obbietti delle speculazioni dei filosofi, sul quale surono dette di asfai strane cose. Sapete voi, Madama, la ragione che ne danno i Cinesi? Arde, dicon essi, la più crudel guerra del mondo tra due gran popoli in origine fratelli, l'uno abitante delle montagne, l'altro del mare. Non rifinano mai costoro di combattere. Le armi son giornaliere. Ora è perdente, ed ora diviene fignor del campo il popolo che abita lungo il mare: Ed ecco il mare che ora monta, ed ora dibaffa. In verità, diffe la Marchefa, che fe la Filosofia de'Cinesi va tutta di un tal pasfo; noi faremmo troppo cortesi verso quella nazione, così altamente stimandogli, come sento che comunemente si faccia. È non potrebb' egli avvenire, che della grande opinione, che abbiamo di loro, effi fossero in buona parte debitori a quelle migliaia di miglia, che fono tra il loro paese, e l'Europa? Come forse gli antichi hanno un qualche obbligo anch' effi a quei tanti secoli, che da noi gli dividono. La lontananza del luogo dove uno dimori, o la Iontananza del tempo in cui visse, non furono mai folite diminuire la fama altrui. Certo fi è, io risposi, Madama, che il genio de' Cinesi non è gran fatto filosofico. Quantunque la stampa sia tra loro una invenzione antichissima, e quantunque il governo non fia punto avaro, agli

agli uomini che fanno, di ricompensa e di premio; non hanno mai le scienze sotto il cielo di Pechino aggiunto al termine della mediocrità: Anzi si può dire che vennero loro insegnate da' nostri Europei, che non erano in esse di gran maestri. I loro studi favoriti sono la lingua, di cui, per effere un mare fenza riva, non vengono mai a capo, e le leggende di quanto scrissero in ogni cosa e pensarono i loro maggiori, da' quali diffentire è delitto; studj atti a formare degli antiquarj e de' parolai, non a destar l'ingegno, o a promovere la ragion dell' uomo. Noi faremo, fe così vi piace Madama, una picciola fetta contro ai Cinest, gli avremo in pregio per le loro porcellane, e per i loro ventagli; ma non ne faremo niun conto per i loro sistemi di Filosofia. Le ragioni per altro del flusso e riflusso del mare, che diedero alcuni de'nostri filosoi, non furono più filosofiche di quelle che ne danno i Cinefi; l'afforbire per esempio, e poi mandar fuori delle bigonce d'acqua senza numero, che fa ogni dì non fo qual gorgo dell' Oceano, detto il bellico del mare, o la respirazione che ha di fei in fei ore il gran corpaccio della Terra. Non tutte però le ragioni, disse la Marchefa, de' nostri filosofi esser dovettero, mi penfo, di quel calibro. Coloro tra noi, io risposi, che meglio offervarono le cofe naturali fi accorfero, che tra le vicende del fluffo e rifluffo Bbs

del mare, e i moti della Luna vi correva una affai stretta corrispondenza ed amistà. Tentarono alcuni di spiegare in che cosa ella consistesse. Ma vani surono i loro tentativi: E il metter veramente in chiaro qual forta di azione possa aver la Luna sul mare, come ella ne abbia governo e balia, era riferbato al Neutono. E certamente attraendo la Luna, come pur fa, il nostro Globo, di cotesta attrazion fua fe ne ha da vedere alcun fegno nella parte fluida e cedevole, che in gran parte ricinge tutto intorno esso Globo. Le acque marine sottoposte alla Luna dovranno pure alcun poco levarsi in alto ubbidendo all'attrazione di essa, la quale non è mica insensibile, come quella del torrione, o della montagna di poco fa. E volete, Madama, vederne uno affai bello esempio? Voi sapete come l'ambra, bene strofinata che fia, ha potere di attrarre a se varie fpecie di corpi. Tra essi è anche l'acqua. Ora se un pezzo di ambra bene strofinata si presenti da qualche distanza sopra una conca piena di acqua, l'acqua si solleva in alto a guisa di monticello, o di cupola, quafi facendo ogni fuo sforzo di unirsi con l'ambra. Un più bel modo, disse la Marchesa, non ci potrebbe esser di questo per rappresentare così in picciolo la Luna, e i fuoi effetti fopra del mare. Egli fembra, che voi adoperate come gli architetti; che, a mostrare ciò che ha da riuscire in gran-

grande la fabbrica, ne fanno in prima il modello. L'acqua dunque, che trovasi essere sotto il pezzo di ambra, fi alza in un colmo; e fecondo che il pezzo di ambra fi andrà muovendo qua e là, vedrassi pur muovere e mutar fito il colmo d'acqua. Nell'istesso modo per appunto, io feguitai, voi già comprendete, Madama, come, fecondo che la Luna cammina in cielo, dovrà tenerle dietro quaggiù il colmo d'acqua, ch'ella inualza nel mare fotto di fe. Io comprendo, diffe la Marchefa, che il mare, che ricinge tutto intorno la terra, si ammozziechierà sotto la Luna, e piglierà, fe non erro, come la forma di un uovo, la cui punta farà fempre rivolta alla Luna medefima. E quell' uovo, io diffi allora, vel figurate voi schiacciato nella parte di sotto? voglio dire nella parte opposta a quella dove è la Luna . Tale giusto mel figuro , disse la Marchefa. E naturalmente, io ripresi, per la ragione che la virtù lunare penetrando addentro, e ricercando tutto il globo terrestre, pur dee tirare a se quelle acque che sono di sotto. Appunto, dis' ella; voi avete messo in chiaro quella ragione, la quale io non vedeva se non consusamente. Ma pigliate guardia, io ripresi a dire, se considerando meglio quella stessa ragione, le acque di fotto non dovessero ricrescere anch' esse, e si avesse a sar ivi un altro colmo o rialto nel mare. Sì, rispos' ella, se ci foffe

fosse un' altra Luna di fotto, che attraesse per un verso contrario a quella di sopra. E ben vegzo, che se noi avessimo tante Lune quante ne ha Giove o Saturno, avverrebbono di fimili bizzarrie. Ma come mai la medefima Luna potrebb' ella operare così contrarj effetti; che ella in un luogo avvicinaffe le acque a fe, e da fe le allontanasse in un altro? Ma le acque, io risposi, che sono di sotto, non vengono anch' esse, come quelle di sopra, tirate dalla Luna più o meno, secondo che le sono più o meno vicine? Così è, ella rispose. E le acque, io ripresi, che sono più sotto di rutte non sono anche le meno vicine alla Luna? Veramente, disse la Marchesa, io doveva comprendere, che fentendo meno delle altre la virtù della Luna, debbono anche correre verso di essa con minor forza, e restare più addierro delle altre. Ed ecco, io ripresi, l'altro colmo, che dee farsi nella parte dell'altro emisfero, che è dirittamente opposta a quella a cui la Luna fopraftà. La mole adunque delle acque marine viene a pigliare una figura ovale e biflunga con due colmi l'uno diametralmente opposto all'altro, che secondano sempre da levante a ponente il moto giornaliero della Luna . E in questo appunto, nel trapasfare cioè di quei colmi d'uno in altro luogo. confifte il crescere e il calare, il flusso e rifluffo del mare. Sulle coste dell' Oceano vedefi

desi tutto giorno come il volger del cielo della Luna

Cuopre e discuopre i liti senza posa.

In alcuni luoghi, dove fottile è la spiaggia, il mare se ne ritira per lo spazio di più miglia, e vi torna poi fopra con gran furia ad inondargli. Talchè dentro allo spazio di poche ore potrebbono nel medefimo luogo venire a giornata due eserciti, e due armate navali. Il Mediterraneo, e l'Adriatico hanno essi ancora il flusso e riflusso, ma più debole; e in queste nostre lagune vedesi la marea ora portar per un verso, ed ora per l'altro le gondolette, intanto che il gondoliere canta a un bel raggio di Luna la fuga di Erminia, o gli amori di Rinaldo. Ma dove le maree fannosi grandissime, è nel mare pacifico, e nell' Oceano orientale. E ciò atteso la vastità di quei mari, dove niuna cosa impedisce il libero corso delle acque, e attefo fovra tutto la fituazione di essi, che sentono più gagliarda l'attrazione del pianeta, che loro dirittamente soprastà. E queste maree molto maggiori anche si fanno, quando il Sole si trovi in tal posizione con la Luna, ch'egli operi di conserva con essa a far ricrescere e gonsiar l'acque. Adunque non è vero disse la Marchesa, che la Luna sia sovrana affoluta del mare! Che il Sole vuole aver parte anch' egli nel di lei regno. E dove non

ha egli parte? io ripresi: Egli che, come lo chiamò il poeta, è il ministro maggiore della Natura, e secondo le più esatte osservazioni degli Astronomi è per più di sessanta milioni di volte più grande, che non è il pianeta che ne aggiorna le notti, e ne costeggia. Sebbene per la distanza sua grandissima dalla Terra altro veramente non fa, se non se invigorire, o debilitare la forza della Luna, e secondo la fituazione, in cui rispetto ad essa si trova, ora ne scema l'effetto contrariandolo, ed ora lo accresce col secondarlo. A ciascuno di essi vengono efattamente dal Neutono affegnate le parti fue nella operazione del fluffo e rifluffo, vi dice in quali tempi dell'anno e del mese debba effere maggiore o minore, in quali luoghi debba effere più o meno fenfibile : e viene da lui felicemente spiegato in ogni sua più minuta particolarità un fenomeno, la cui difficoltà fece dire, come uno de' più celebri antichi filosofi si buttasse in mare vinto dalla disperazione di poterlo capir mai.

Con la scorta del Neutono, disse la Marchesa, non si corre pericolo, a quel ch' io veggo, di dare in disperazione per cosa niuna. Nè vi ha così astruso fenomeno, che non si possa arditamente astrontare. Quali altre prove, Madama, io continuai a dire, non potrei io darvi dell'attrazione, le quali si manifestano a coloro, che danno opera alle scienze naturali,

alla

alla Fifica, alla Medicina, alla Chímica? Ma batterà per tutte il teftimonio di quel Filofofo Ollandefe per nome Musfembrochio, tanto riputato a' di nostri nell'arte sperimentale, e tanto eccellente,

che sovra gli altri come aquila vola.

Egli ebbe folennemente a dire, che a farla da uomo libero anche nella Filofofia, dovea pur confessare di aver per lunghi anni osservato in ogni maniera di cose movimenti ed effetti tali, che non si possono nè spiegare, nè intendere per via della pressione esterna di fluidi fottilissimi; ma che sa Natura grida ad alta voce essere insusa ne' corpi una virtù, per cui si attraggono insieme, indipendente dall' urto e dalla impulsione. E oramai mi penso, Madama, che più non farete le maraviglie, fe io vi ripeterò, come entra ancora nelle cofe dell' Ottica, e ci ha che far l'attrazione. Veramente, rispose la Marchesa, che difficoltà potrei io ora avere, a credere che i corpi attraggono la luce, che passa loro dappresso, se ho veduto la Luna attraer le acque del mare, e i pianeti attraersi l'un l'altro in quelle loro strabocchevoli e sterminate distanze?

La refrazione, ripres' io allora a dire, non è ella anch' effa un effetto di coteffa virtù arquttiva, come lo è la diffrazione? E non vieTom. I. C c

me ella dallo effere i mezzi, per li quali paffa la luce, dotati di tale virtù più o meno, fecondo il più o il meno della loro denfità? Sino a tanto che un raggio di luce scorre per il medefimo mezzo, come farebbe l'aria, per effer tirato da tutte parti con egual forza, non declinerà nè da questo lato nè da quello; ma procederà oltre feguitando la prima direzion fua. Ma fe tra via egli viene a fcontrarfi nell' acqua, o in altro mezzo dotato di maggior attrazione che non è l'aria, non può fare che, ubbidendo alla maggior forza, non fi accosti al perpendicolo nel tuffarsi dentro dell'acqua. E al contrario dovrà fuccedere, come in fatti fuccede, quando dall' acqua torna ad ufcire nell'aria. Sentendo una maggiore attrazione dall'acqua, che dall'aria, è di necessità che fi franga col discostarsi dal perpendicolo, buttandoli verso la superficie medesima dell'acqua dond' esce. Non sembra, a voi, Madama, che dal Neutono si spieghi con felicità grandissima la refrazione, che diede anch' essa a' filofosi cotanta briga, e su cagione che quello dicessero, che meno si concorda col vero? Ma perchè non poss'io mostrarvi con la Geometria alla mano, come dalla medefima attrazione ne debbano nascere gli accidenti tutti, e le particolarità, che accompagnano il refranger della luce d'uno in altro mezzo? E meglio allora conoscereste, se abbia veramente il Neutono

tono dato in brocca. Per me, dis' ella, a cui non è dato di discernere così addentro, e di geometrizzare, un bellissimo riscontro mi pare esser questo; che dovendo la virtù attrattiva esser maggiore dove maggiore è la densità del mezzo, ivi ancora si trovi esser maggiore la refrazione. Nell' aria, io riprefi a dire, nell' acqua, nel vetro, e in più altri corpi così folidi come fluidi, le virrù refrattive fi mantengono nella fcala delle denfità. Ma da una tal regola bisogna eccettuarne quei mezzi, che hanno dell' oleofo, e fono di lor natura infiammabili. Quantunque di minor denfità, fono però dotati di maggior forza e gagliardia nel refrangere: Come hanno sperimentaro i Fisici coll'olio più valente a torcere i raggi della luce che non è l'acqua, benchè di essa più leggieri. Ohimè, ripiglio la Marchesa: Io m' era formata in mente il mio ragguaglio delle refrazioni fecondo la denfità dei mezzi; e con quelta eccezione voi venite a turbare il mio concetto, e non poco. Si direbbe veramente. che coteffe eccezioni non da altro fono buone che da guaftare. Dove cafehino nel discorfo, ne sogliono spuntare il frizzante senza mai comentar coloro, in grazia de quali vengono fatte: E confessate pure, che nella Filofofia fanno gran torto alla verità, rendendola men generale. Le eccezioni, io risposi, di quelta natura altro non fono, a parlar giufta-Cc 2 men-

mente, che novelle verità, e provengono dallo scoprimento di più cause, le quali si danno come mano l'una all'altra, a produr certi effetti, e vanno di compagnia. Cotesta maggior forza di refrangere, di che, in proporzione della loro denfirà, fono forniti i mezzi oleofi e infiammabili, nafce dalla relazione e quafi conformità, ch' essi hanno maggiore degli altri con la luce. La luce opera più efficacemente in quelli coll'agitargli, rifcaldargli, e perfino coll' accendergli e fargli levare in fiamma; ed eglino all'incontro operano più efficacemente nella luce, divertendola dal suo cammino. Pare asfai probabile, che in questa faccenda ci abbiano una parte grandissima le parti sulfuree e infiammabili, delle quali fono miniera i corpi tutti qual più e qual meno. Sapete voi, Madama, che quafi tutti i corpi fono fosfori? Voglio dire che tenuti al Sole, ed anche al chiarore dell'aria, e poi recari al buio, si veggon quivi luccicare poco o affai. E i diamanti, che tanto prontamente fi accendono e però mostrano di esser pregni di zolfo, hanno di fatto molto maggior lena nel piegar la luce, che non comporta la loro denfità. Tutto questo. diffe la Marchefa, mi riesce assai nuovo ad udire, e sopra tutto che i diamanti tenuti al Sole fi accendano. Io ho adunque in dito un fosforo senza saperlo! Mettiamolo al Sole, ve ne prego, e faccianne or or la prova. E così di--11 111

dicendo, si trasse l'anello del dito, e mel diede. Come è del piacer vostro, io risposi. E fatta bene accecare una stanza vicina alla galleria, dissi alla Marchesa esser mestieri, ch'entraffe là dentro, intanto che io teneva il diamante al Sole. Perchè ne' luoghi fcuri flargandosi a poco a poco la pupilla, gli occhi divengono atti a ricevere una maggior copia di raggi, e a fentire dipoi qualunque lume per debole che sia: Dove all' incontro ne' luoghi illuminati la pupilla si ristringe, acciocchè dalla foverchia copia di raggi l'occhio non rimanga offeso. Entrò tosto la Marchesa nella stanza: ed io dopo di aver tenuto per qualchè tempo il diamante al Sole, che già dechinava verso ponente, gliel recai dentro, avvertendola prima, intanto che aprivasi la porta, a dover tenere gli occhi ben chiusi. E non senza gran maraviglia e diletto ella vide affai vivamente risplendere in quel buio il suo diamante. Rientrati che fummo nella galleria, io ripigliai a dire in tal modo: Ora voi, Madama, con cotesto vostro anello confermato avete una verità, che già discoprì in Bologna una gentil donna: Forse, diss'ella, la discopritrice ne fu quella Filosofessa da voi celebrata in versi. Nel su, io risposi, una Dama degna di altri versi che de' miei, e degna di esfer conosciuta da voi. Tenera di parto, ella fe ne stava in una bella alcova con le cortine del

del letto ben chiuse, in luogo inaccessibile, come in tal casò è costume, a' raggi del giorno. Quivi essendo visitata da un dotto medico e gentile per nome Beccari, il domando un giorno, tosto ch' e' si siu posto vicino al letto che importasse quel lumicino, ch' egli avea in mano. Da prima egli non potea comprendere qual cosa potesse dare occasione a una rale domanda; disse che egli non avea altrimenti ne lumicino, nè altra simile cosa in mano; e forse anche l'assicurò col Petrarca, che non era bisogno di lume

## . là dove il viso di Madonna luce.

The sign street c La Dama dal canto fuo pur afficurandolo che gli vedea luccicare non fo che tra le mani, gli aprì la mente, e gli sece nascere un bel dubbio, se per avventura ciò ch' ella prendeva per un lumicino fosse un anello, ch'egli avea quel giorno in dito. Tocco da raggi di fuori dovea forse luccicare come un fosforo in quella ofcurità: E facilmente lo vedevano gli ocebi della Dama, i quali avvezzi per lungo uso a quella oscurità medesima, vi poteano discernere che che sia. E un ral dubbio divente ben tosto per via d'iterate prove una certezza. Incominciò di quivi il Beccari una lunghissima serie di esperienze, che arricchirono la Fisica di quantità di fosfori, mofirando effere chiufa e diffeminata ne corpi una luce, che soltanto aspetta di essere come accefa da quella di fuori, e risvegliata per risplendere anch' ella. E forse cotesta luce, che più abbonda ne mezzi infiammabili e che hanno più del fulfureo, è la causa della conformità ch'essi hanno maggiore con la luce medesima, e di quella loro più forte azione fopra di lei. Ma dovunque rifegga principalmente la virtù del refrangere, quello che parrà incredibile ad ognuno, e che potea mostrare la sola esperienza accompagnata dal più fino ragionamento, si è, che il medesimo mezzo, per esempio il vetro, sia dotato di forza attrattiva . e di repulfiva: E ficcome per l'una refrange i raggi della luce dentro a fe ricevendogli, così gli riflette per l'altra quasi da se rigettandogli.

Che cosa è, disse la Marchesa, cotesta nuova forza, che voi chiamate repulsiva? Non mi pare che ancora ne faceste parola. Questa forza, io risposi, ci è anch'essa mostrata da quella madre prima di ogni nostro sapere; da quella che su chiamata sonte a rivi di nostr' arti, in una parola dalla esperienza. E non di rado la veggiamo esser compagna dell'attrazione. Due pezzi di calamita, secondo che si presentano l'uno all'altro, ora si attraggono, ed ora si repellono. L'ambra, il vetro, e più altre cose, bene strosinate che sieno, tiano

a se, e poco stante da se rigettano de' leggieri corpicciuoli, come minuzzoli di carta, pagliuzze, fiocchetti di bambagia. Nelle operazioni chimiche si manisesta al pari dell'attrattiva la virtù repulfiva. Ed effa è pur cagione, che le evaporazioni o gli aliti, i quali da un picciolino corpicciuolo per via del calore o della fermentazione vengono alzandofi, piglino nell' aria un così gran luogo come fanno, ch'è proprio una maraviglia a vedere. Da che altro può egli avvenire, che le particelle della materia, le quali erano prima contenute dentro a uno spazio ristrettissimo, non trovino poi luogo che basti ad espandersi, se ciò non avviene da una virtù che in esso loro si dispieghi di repellersi, e di allontanarsi tuttavia le une dalle altre? E non folo qui in terra, ma in cielo ancora gli effetti si manifestano di cotesta virtù repulsiva. Ne sono un chiaro indizio quelle immense code, di che si ornano le comete dopo aver bevuto dappresso i raggi del Sole. Quantunque nelle rivoluzioni loro ubbidiscano, come sapete, alle medesime leggi che i pianeti, pure non si rivolgono per orbite quasi circolari, come fan quelli, ma per ovali sommamente bislunghe. Di modo che ora si trovano affai vicine al Sole, ed ora da effo per grandissimi spazi lontane. Quando gli sono vicine, il calore che dentro ricevono oltre misura grande, ne sa alzare una quantità

di vapori, che dalla forza repulsiva allontanati gli uni dagli altri tengono in cielo fotto fembianza di coda dei tratti grandissimi. Talchè essa coda apparisce infinitamente maggiore, che non è il corpo stesso della cometa donde svapora. Nel mille secento e ottanta andò una cometa vicinissima al Sole, e un grado ne concepì di calore fenza comparazione più intenfo, che quello non è di un ferro arroventato. Buona parte di essa ssumò in vapori, talchè la coda, onde si rivestì, pigliava in cielo un tratto di ben ottanta milioni di miglia. Trifti a noi, se nel tornare dal Sole tale fosse stato il cammino di quella cometa, da dover costeggiare il nostro Globo. Tocco da quello infocamento, farebbesi in brev' ora abbrustolato, divampato, arfo ogni cofa quaggiù. E fe pure una falda foltanto di quella fua coda avesse strisciato sopra la Terra, saremmo stati picciol rempo dipoi sommersi in un diluvio d'acque. Cotal giunta e quasi piena di vapori avrebbe essa recato nella nostr'aria. Ma io non vi voglio, Madama, mettere di fimili paure, contro alle quali, se non altro ne dee far sicuri la brevità della vita. Iddio ci guardi, disse la Marchefa, da così fatti vicini, e dagli effetti di quella forza repultiva, che ne gli rende viepplu terribili e rovinosi. Ma ora mi ritrovo di bel novo tutta finarrita all' udire, che ne' medefini corpi vi si accoppino due qualità tra loro tan-Tom. I. Dd oı

to contrarie, come è l'attrazione con la repullione. Qualità forse necessarie, io risposi, perchè tali fieno le cose, quali realmente sono. Se dominaffe foltanto la forza attrattiva fenza che niun' altra imbrigliata la tenesse, già non pare che tra le parti della materia effer vi potessero dei pori o dei vani, ogni cosa andrebbe ad unirsi insieme; in una picciolissima mole ristringerebbesi l'aria, l'acqua, e la terra; quanto costituisce e forma questo nostro Globo terraqueo fi ridurrebbe in una picciola pallottolina. In quella guifa che ridurrebbesi in una maffa il fistema Solare, se i pianeti, oltre alla forza che hanno di tendere verso il Sole, dotati non fossero di quell'altra ancora di allontanarsi per linea diritta da esso. E dal giusto temperamento di tali contrari, o sia dalla difeordante concordia delle cose ne risulta l'ordine e la forma del Mondo. Ma come fiafi di così fatta fpeculazione, a voi fembra, Madama, un grande enimma il dire, che l'istesfo vetro è dotato di virtù attrattiva, e di repulfiva; che un corpo fi arroghi in certa maniera il privilegio dell' uomo di volere a un tempo, e di difvolere. Più forre enimma mi Rimo vi parrà ancora chi dicesse, che quelle due forze, che paiono così contrarie, fono in fostanza una sola e medesima forza, che diverfamente si dispiega. Oh Dio, disse la Marchefa, questo mi riesce sopra ad ogni altra cofa 63

fa difficile ad intendere. Se tutt'altri che volmi avesse detto, che la forza attrattiva, e la repulliva è tutt' uno, averei creduto fentire quel Medico di Moliere, secondo cui arrosto e lesso è la medesima cosa. In sine io altro non arrivo ad intendere se non che il tirare a se . e il discacciare da se sono due cose contrarie; e naturalmente venir debbono da cause contrarie. Ed io ripigliai: Il rivolger a ogni momento gli occhi verso di una persona, non è egli contrario a non ve gli rivolger mai? il parlottare continco con uno, a non gli dire mai una parola? E pure fimili contrarietà vengono il più delle volte, bene il sapete, dalla medesima causa, che differentemente si spiega. Oh questo, disse la Marchesa, è un altro ordine di cofe; e non credo già io, che con tali argomenti mi vogliate far Neutoniana . Proviamo, io risposi, se meglio vi persuaderà il dirvi, che la virtù attrattiva, e la repulfiva benmoltrano effere di una stessa origine, e quasi forelle, a parlar così, per le analogie o fimilitudini che si osservano tra loro. Amendue vanno insieme, e sempre che l'una si dispiega con poca, o con molta attività; il fomigliante sa l'altra. Sino a tanto che i raggi scorrono pel medefimo mezzo, non fuccede nè refrazione, nè riflessione; nè forza attrattiva si manifesta, nè repulsiva : Così l'una come l'altra accade nel confine di due mezzi tra loro Dd .

differenti in denfità. Quanto più differifcono i mezzi, la refrazione, come fapete, è maggiore. E lo stesso pur avviene della rislessione. Osfervate quanto più viva è la immagine di un oggetto ripercossa da uno specchio di vetro. che dallo specchio dell'acqua. I raggi che hanno maggior disposizione ad esser refrani, hannola altresì maggiore ad effer riflessi . A riflettere gli azzurri, che refrangono più facilmente dei roffi, bafta nelle particelle della materia una fottigliezza; che non è valente a riflettere i medesimi rossi : E i raggi più refrangibili, come ben vi dee ricordare, sono anche più riflessibili. Sono questi, Madama, bastanti argomenti, per farvi anche in quelta parte divenir Neutoniana? Molto, riprese a dir la Marchefa, è da ammirare la fortigliezza, e infieme la precisione di un tal discorso. Pur nondimeno, a parlarvi liberamente, a me fembrava affai più naturale attribuire la caufa della rifleffione non a quella forza repulfiva che dire ora: ma al dare che fa la luce, fecondo che pur dicelle, nelle parti folide de corpi donde è rimandata indietro, come una palla che da in terra. Ciò è pur facile ad intendersi; e naturale ad avvenire. Ed to ripresi in tal modo: Madama, io ufai allora il linguaggio de' filosofi volgari per condiscendere al nostro immaginare. Ma fapete voi quale inconveniente dovrebbe mafcere effendo vero ciò che par tan-2 b ( )

ro naturale? E' non ci farebbe specchi al Mondo, non ci sarebbe cofa, che ne poresse presentare la nostra immagine. Oh questo sì, diffe la Marchefa mezzo forridendo, che ci tocca nel vivo. Perchè possiate vedervi, io seguitai, dentro allo specchio, conviene, che i raggi, come già avete intefo, i quali dal vostro volto vanno a esso specchio, se ne ritornino a voi con la stessa stessissima inclinazione con cui vi andarono, fenza che dalla riflessione sieno turbati per niente, o disordinati in qualunque modo fi fia. Ora quando ciò avesse da avvenire in virtù dei raggi ristessi dalle particelle componenti la superficie dello specchio, farebbe necessario, non è dubbio, che la superficie tutta si fosse persettamente liscia e pulita. Altrimenti se vi ha delle asprezze delle ineguaglianze qua e h, che vale a dire fe le parti della superficie formano come altrettanti rialti, o piani variamente inclinati; i raggi riflessi mon potranno più dirigersi verso il medefimo luogo; ma feguendo appunto la inclinazione di ciascuno di que' piccioli piani, verranno sparpagliati da ogni parte, nè potran rendere la immagine dell' oggetto, che loro fi affaccia. E gli specchi, dille la Marchesa, non sono eglino così puliti, come voi dite che hanno da effere? No certamente, io risposi. E con effetto se voi guardaste col microscopio le superficie di quelli , le vedreste fc2scabrose ed aspre, non altrimenti che all'occhio nudo è lo specchio delle acque quando fono increspate dal vento. Considerate ora da per voi, Madama, con qual difordine farebbe dagli stessi specchi ristesso il lume, quando venisse ristesso dalle particelle della superficie, e non da una forza, che muove e rifulta dal totale del corpo: E in paragone di questa le piccioline forze di esse particelle, le quali, quanto è in loro, pur vorrebbono gettare i raggi per ogni verso, si rimangono affatto infensibili. Ma voi, soggiunse la Marchesa, mi fate forse più paura, che non merita il pericolo. Coteste scabrosità, benchè ingrandite dal microscopio, pur sono in se picciolissime. E fe fon tali, come si può egli venire in chiaro, che nelle particelle della luce debbano partorire di così gran disordini? Le scabrosità degli specchi, io ripigliai, ci si rendono quasi palpabili per mezzo degli microfcopi; ma non già le particelle della luce: E da ciò si può arguire incredibile loro picciolezza, che per quanto vengano ingrandite anch' esse da quegli ordigni, pure isfuggono la nostra vista, e ci rimangono del autto invisibili. Anzi tanto è lontano, Madama, che elle cader ne possano fotto i fensi, che fate pure di provvedervi del più valente microfcopio, e armatevene l'occhio; e i pori di corefto vostro diamante. pe' quali passa la luce in grandissima copia, vi rimarrimaranno anch'essi invisibili. Che più? Le particelle della luce sono verso le scabrossita degli specchi come altrettante pallottole di Bigliardo, che dessero contro a cotteti nostri attissimi monti. E buon per noi, che sieno più che minutissime. La sorza de' corpi risulta dala quantità di materia che contengono in se, o sia dalla massa, e dalla velocità con cui muovono: Talchè un granello di piombo può aversorza di fare altrui un mal gioco per la velocità soltanto, che gli da la polvere d'archibuso da cui è spinto. Ora le particelle della luce sono sipinte con tale intredibile velocità, une sono sipinte con tale intredibile velocità,

che 'l muover suo nessun volar pareggia.

Secondo la bella fcoperta di un Danese per nome Romero; in un mezzo quarto d'ora e non più viene da esse corso lo spazio di quasi cento milioni di miglia nel venire dal Sole alda Terra. Vedete i più bravi corsieri d' Inghilterra, che in un minuto hanno già fatto un miglio, effere al paragone più tardi che tefluggini Poiche adunque tale e tanta è la loro velocità convien dire, che la massa di ciascuna sia quasi che infinitamente picciola . Altrimenti la luce scagliata dal Sole menerebbe qui in terra la rovina del cannone, anzi che drizzare e aprire i fioretti nel loro stelo; anzi che fviluppare, come fa , e muovere foavemente ogni cofa. Pia-

Piacemi, diffe la Marchefa, non avervi prestato fede così di leggieri. Egli è pure la buona regola in qualunque sia incontro a non fi moltrar troppo corrive a credere. Si vengono ad avere in ral modo delle maggiori prove di ciò che è vero, o di ciò che fi delidera lo fia. Ed ora molto buon grado debbo fapere a voi, che rispondendo alle tante mie domande, fate che il dubitare non meno mi giovi che il fapere. Ed io risposi: Non ad altri che a voi medefima ne dovete aver grado. Madama; che sapere muover que dubbi, che conducono alla verità. La verità è adunque, disse la Marchesa, fatto un po' di pausa, che la luce è rimandata da' corpi non già dopo avere in essi percosso, ma prima ch'ella giunga a toccame da superficie. Strana cosa ad udire! Non baftaya adunque, ché si mofiraffe la vanità di quanto avea detto il Cartefio che pur pareva tanto naturale, fulla cau-& del moto dei pianeti, fulla origine della duce e de colori, che il dovea anche imentirle fulla rifleffione della luce; che pareva da più natural cofa di tutte. Altro non man--ca fe non dire sche ficcome la luce, che riflella è da corpi a non urta contro alle iparti folide di quelli così la luce diche dai corpi è trafmella mon palla altrimenti per i loro pori. la giamon fono, risposi allora, per negare al Carreño così rifoluramente au-. coo che

che tal cofa; ma dirò bene, che la esperienza dimostra,

sapete che bisogna star con lei.

che alla trasparenza non sa nulla la quantità o l'ampiezza de' pori. Anzi un foglio di carra imbevuto che sia d' acqua, o inzuppato d'olio, si fa totto diafano, e traspare; che vuol dire turate i pori della carta, e al lume aprirete la via. Da che nasce mai questo? ripigliò ella; che quanto chiara è la prova, altrettanto m' immagino, ne farà ofcura e misteriosa la causa. Non da altro, io risposi tosto, che dalla uniformità o fimilitudine tra la denfità della materia nuovamente intrusa ne' pori della carta, e la carta medefima. La quale uniformità non trovavafi, quando i pori della carta erano pieni d'aria. Così dalle particelle dell'olio o dell' acqua trapassano liberamente i raggi in quelle della carra quafi duraffero ad andare per lo medefimo mezzo, o trapassassero da verro a vetro, quando l'uno combacia perfettamente l'altro. Dove al contrario se il lume nel traversare un corpo trova ad ogni instanțe per la diversità della materia dove riflettere e dove refrangere, molti raggi tornano indietro, molti altri fe ne sperdono, e pochi o niuni ne pasfan oltre. Ne già per altra causa lo Sciampagna di trasparente diventa opaco, quando me-Tom. I. Еe fciu-

fciuto d'alto fi leva in ifchiuma; che tanto è a dire quando tra le sue particelle ad intruder fi viene maggior copia d'aria. Non picciolo è l'onore, disse qui la Marchesa, che voi fate allo Sciampagna, facendolo fervir di prova alle più recondite verità della Filosofia Inglese; esso che sino ad ora ebbe soltanto virtù di spirare di bei motti e delle canzonette all' allegria de' Francesi. Vedete ancora, io soggiunsi, verità che si contiene entro alla schiuma di quel vino; una prova certissima, che lo spazio immenfo, per cui muovono i pianeti, è voto di qualunque materia, per quantunque rara e porofa finger mai fi potesse; un argomento per render più libere e spedite le vie del cielo. La luce, non oftante quella fua incredibile velocità, che non è da noi lo immaginarla, ci mette a venire dalle stelle sino a noi un tempo considerabilissimo. Tanto ne sono elleno per uno strabocchevole e quasi che infinito fpazio lontane. Ora fe la luce, nel venir dalle stelle a noi, scontrasse qua e là in quel lunghiffimo fuo viaggio delle particelle di materia che nuoraffe in cielo, dovrebbe infiacchirfi, venir meno di mano in mano, come il più numerofo e fiorito esercito, che per'li continui difagi del cammino vien meno e si disfà in una lunghissima marcia. Ma che dico venir meno? Egualmente che faccia nel tragittar la schiuma dello Sciampagna, dovrebbe sperdersi del tutto, ed ispegnersi a cagione di quelle tante riflessioni e refrazioni senza fine che avrebbe a patire: Ed a noi sarebbe tolta la vitta di quelle innumerabili stelle, che col scintillare e col brio della lor luce ne rallegran le notti. Ed ecco, disse la Marchesa, anche per quelta novella prova, fgombrato il cielo di qualunque cosa al libero corso de' pianeti recar potesse impedimento od ostacolo. In fatti non hanno essi a trovare per via se non l'attrazione che gli governa, e la luce che gl'illumina, gli feconda, gli vivifica; la luce, che al fuo apparire mette da per tutto vigoria e letizia, e in fe contiene gli fineraldi, i rubini, e i zaffiri, di che la Natura colora e arricchifce l' Universo.

A tante e così nobili scoperte, io ripresi a dire dopo alcuna pausa, che di tanto hanno avanzato la scienza dell'Ottica, il Neutono aggiunse molte curiose quistioni, quasi proponendole all' esame de' più sottili filosofi : Tra le altre se la differente refrangibilità originata non sia per avventura dalla differente grandezza de corpicciuoli, onde composti sono i raggi della luce. Non fi direbbe egli, che i più piccioli corpicciuoli di tutti debbono eller quelli, che il color violato ne mostrano il meno forte di tutti, e che più degli altri refrangendo, meno anche refiste all'attrazione dei mezzi? Più forti del color violato, ed anche Ee 2 me-

meno refrangibili fi trovano effere di mano in mano l'azzurro, il verde, e il giallo. E però i loro corpicciuoli faranno più grandicelli di mano in mano: Sino a tanto che fi arrivi al roffo, il quale effendo il colore di tutti gli altri il più acceso e insieme il meno refrangibile dovrà ancora effer formato di corpicciuoli di tutti gli altri più grandicelli. Tali cofe egli non ardifce afferire, per verifimili che pajano: E proponendole forto forma di domanda, egli ne infegna quello, che è da pochissimi, a saper dubitare. Raro veramente, qui entrò a dir la Marchefa, convien confessare che fosse un tal uomo. Non volle attribuire più che non si convenifie a quello che ha foltanto fembianza di vero, non volle punto abusare dell'autorità fua, e quello e non altro affermo, che può für buono con la dimoftrazione. Quanto onore non dee egli fare alla specie filosofica! E. ben pare la Natura il formalle di un altro conie che gli altri uomini. A fegno, io risposi, che un Francese celebre per la sua dottrina era folito domandare a coloro, che lo aveano veduto et udito, fe era pur vero, che avesse anch' egh le mani, e i piedi, una persona come l'abbiam noi. Quello poi, in che fom-mamente differiva dagli altri uomini, era una fingolais modestia. Richiesto un tratto per quali vie folle giunto a discuoprire tante, e tanto ammirabili cofe, rispose non aver farro se non 121 quello 2 1 1

quello che fatto avrebbe tutt'altr' uomo datofi a pensare con pazienza. Lontano dal volere imprendere guerre letterarie, cercando insieme con la verità la quiete dell'animo, cosa, diceva egli, veramente fostanziale, i più bei frutti del fuo ingegno lasciavagli nell'oscurità, non curando di manifeltarfi, e di rivelare ciò ch' egli era. L' Halleio igrande Aftronomo e amico di lui, viste per ventura quelle maravigliose discoperte, che troppo lungo tempo erano rimase nascoste, lo sforzò a pubblicarle; ed ei fi vantava di effere flato l'Uliffe, che tratto quello Achille dall' ombra, lo avea collocato nella luce del Sole. Appena si mostrò in pubblico, che si levò tra quei pochi a' quali era dato d'intenderlo, un grido di applauío, che rifuonò di mano in mano tra ogni schiera di gente, e ben presto ebbe del suo nome ripieno il Mondo. E il Neutono, quasi fuo mal grado, godè vivente, e in grembo della fua patria di quella gloria, di che gli uomini grandi godono folamente appresso le nazioni forestiere mentre vivono, e appresso i loro compatrioti dopo morte. Ma ben era il dovere che in singolar maniera efaltato venisse colui, il quale avea recaro l'uman genere a quello ultimo grado di fapere, a cui gli è forfe dato di giugnere. Che se noi non ne sappiamo più là, non è colpa del Neutono, ma della picciola portata del nostro imgegno, o piut-

piuttofto del poco numero di fensi, onde forto è l'uomo. Sono essi quasi le porte per cui entra nell'anima ogni noltro fapere: E fe di alcuno altro fenfo, oltre a quelli che ne fono caduti in forte, ne fosse stata correse la Natura, di nuove cognizioni faremmo venuti acquiftando fenza dubbio di nuove qualità avremmo fcoperte ne' corpi , le quali un novello lume ci recherebbono nelle ofcurità della Filosofia Sembra però, disse la Marchesa, che fendo noi arrivati a conoscere così addentro nelle più fine teffiture della luce, e ne globi lontanissimi dei pianeti, sembra, disti ; che il raziocinio del Neutono abbia supplito in certa maniera a' fenfi, che mancar potrebibono all' uomo. Pur chi fa io rifpofi mezzo forridendo, se in Giove non ci abbia viventi. che, per via di fensi a noi gignoti, veggano distinramente ciò che costituisce la varietà del colore ne' minimi corpicciuoli che featuriscono dal Sole, e non veggano ancora in qual maniera il loro globo per mezzo all'ampiezza del voto attragga quello di Saturno e ne turbi il movimento, più perfpicaci e lincei che i nostri filosofi non sono? Molto felice disse qui la Marchesa, sarebbe la loro condizione; e un idiora di Giove potrebbe effer collocato alla telta delle più famole Università e Accademie della Terra. Ma forfe voi fate come quoi viaggiatori, che vanno tanto

magnificando le virtù di certi popoli del nuovo Mondo, che ce gli farebbono credere più che uomini, e non sono altro in sostanza che Selvaggi. Non per tutto questo, io risposi, noi avremmo da portare invidia agli abitanti di Giove. Si potria dare, che vedessero meglio di noi che cosa sono in se stessi i colori, ma non ne godessero come noi, quando misti gli vediamo su una bella guancia: E se più distingmente di noi conoscono le attrazioni del cielo, forse quelle più dolci della Terra non fono da essi così vivamente sentite come da noi. Se si ha a dar fede al piacevole storico di quei mondi; in quel pianeta, dove non sono rattristati da Marte, non han però Venere che gli consoli; e in ogni cosa ci sono dei compensi: E ben noi saremmo i male accorti a volerci sopra i nostri difetti tormentar l'ingegno, e pigliar malinconia: Non ci mancheranno nè piaceri, nè cognizioni, fe dei fenfi, che ne fono toccati in forte, faremo quell' uso che si conviene . E già voi , Madama, ne sapete assai più, che al dire di molti non è mestieri a una Dama; voi che fopra un versetto, sopra una luce settemplice avete pur voluto un comento, che bastar potrebbe a un poema fulla Filosofia Neutoniana. Come, disse mezzo forridendo la Marchesa, potrei io dunque credere di saperne tanto da esser anch' lo del bel numero de' feguaci del gran Neutono? E come no? io

risposi. Voi avete animosamente affrontato le: difficoltà di quella Filosofia, avete per essa rinunziato a quel fiftema che tanto vi rideva alla fantafia, avete vinto in certo modo la voltra fantalia medelima, che parea ripugnare ad alcune più astruse verità. Debbo io dirvi, Madama, che non siete da meno degli Argonauti, che, lasciato quanto aveano di più caro, si avventurarono per un mare ignoto, e a domare impresero ranti mostri per fare il conquisto del famoso vello d'oro? Parlando fuor di burla, foggiunfe la Marchefa, io non avrei creduto mai di divenire tanto dotta da dovere istudiarmi a parere ignorante dinanzi alle persone. Che pur troppo dagli uomini è alle donne messa in conto di delitto ogni minima ombra di fapere. E se si avesse un giorno, io ripigliai, da far palefe al pubblico cotesto vostro sapere? Vorreste voi forse, diss' ella, farmi un mal giuoco, rivelando, che io vi abbia richiesto di quello; che meno a donna si conveniva? Chi sa, io risposi, Madama, fe io non mi proverò anche un giorno a scriver la storia di questa nostra villeggiatura. E fol che mi venisse fatto di ritrarvi al naturale, non mancherebbono, fon certo, lettori alla mia ftoria, nè feguaci alla Filofofia del Neutono. In ogni modo, Madama, voi fareste la Venere, che presterebbe il cinco a quella austera Minerva; ed ella si mostrerebbe alle genti non meno leggiadra, che dotta.

## DIALOGO

## SESTO.

Nel quale si confutano alcune nuove ipotesi intorno alla natura de'colori, e si riconferma il sistema del Neutono.

Ton andò molto tempo, da che io feci con la Marchesa di F. . . . . quella mia viileggiatura filosofica, che io passai l'Alpi per la feconda volta defiderofo di rivedere que' paesi, dove, per l'ampiezza, ed unità dello flato, fiorifce ogni qualità d'arti, ogni bel costume, e viver gentile. Di là presi il cammino a più remoti paesi per vaghezza di veder cose pellegrine; e venni dipoi dove mi fu dato di vedere la più pellegrina cofa di tutte; femplicità di maniere unita a regio stato, instancabilità nell'operare, erudizione nell'ozio, e ful medefimo capo gli allori di Marte, e quelli delle Muse. Finalmente tornatomene in Ítalia, il mio primo pensiero su riveder la Marchefa. Un giorno adunque, fenza farlene altro fentire, andai alla fua villa di Mirabello fulle rive del Benaco; che là, essendo di Luglio, seppi ch'ella si trovava: Nè mi su di gran dispiacere a non ci trovar compagnia. Molto lietamente ella mi accolfe, e vari fu-Tom. I. Ff rong

rono i ragionamenti, co quali fu da noi fcorfa in picciol tempo quali tutta Europa. Dalle nuove del Mondo, dalle istorielle, e dalle mode si venne a ragionar delle venture della Filosofia. Ed essendo io entrato a parlare delle riconferme, che fannosi tuttodi del sistema, che aveva abbracciato la Marchefa; per tutto questo ella prese a dire, non credo già io, che il Sig. Simplicio vorrà quetarfi: E ben ve ne dovete ricordare del Sig. Simplicio, che è quel gentiluomo, che vedeste qui da me alcuni anni fono, e di poeta è divenuto filofofo. E di tal cambiamento ne foste pur voi la cagione; che dappoichè intese voi ragionar di Filosofia, tanto se n'è invaghito, che d'altro quasi mai non parla che di Filosofia. Madama, io rifpofi, qual ne fia stata la cagione o io, o altri; mi penfo, che intrattenendovi egli ora con ragionamenti feientifici, compen-. ferà alle molte seccaggini, che egli vi diede già con quelle sue poesie. Oh s'egli capitasse qua diffe la Marchefa, come fuol fare quafi ogni mattina, e toccasse anche a voi l'udirlo ragionare di offervazioni, di fiftemi, di nuove scoperte; ben vedreste il bel compenso che è questo.

Non entra meglio a proposito un personaggio in scena, quando più ne ha bisono il poeta, che, secondo il desiderio della Marchesa, venne appunto a capitare il Sig. Sim-

plicio. Il quale, veduto me in compagnia di lei, rimase alquanto sospeso. Ed ella rivoltasi verso di me, eccovi, disse, il Sig. Simplicio; ma di quanto mutato da quel di pria! che di gran Petrarchista è divenuto un valorosissimo Antineutoniano. Indi rivoltafi a lui, e questi, come va il Mondo! è Neutoniano più che mai. Se così è, egli rispose, troppo gli sarà incresciuto di abbandonare il Norte; al quale, nascendo, fece di se grazia il Neutono. Qual miglior ragione, io risposi, per amar meglio di trovarmi qui, che quella che abbiamo amendue dinanzi agli occhi? Senza parlar del piacere, che mi aspetto all'udire i nuovi penfamenti, ed anche le scoperte da voi fatte nella Filosofia. A confessare il vero, egli rifpose, di Filosofia ho voluto avere alcuna particolar contezza anch' io; che non pare oggimai di poter stare nelle gentili brigate chi è digiuno delle dottrine del Neutono, e del Cartefio. Del rimanente io non prefumo di far nuove scoperte;

grazie ch' a pochi il Ciel largo destina; il

Che fono adunque, disse allora la Marchesa, que' ragionamenti, che avete renuto meco? È mi dicevate di quelle nuove dottrine, che hanno ancora da metter in fondo il sistema Neutoniano. Madama, egli rispose, quelle F f 2

cose che vi ho accennate, erano bensì scoperte Italiane, ma non già mie. Ma che octorre parlarne? quando le stesse dimostrazioni, se non hanno il pregio di esser forestiere, non sono nè meno guardate in viso, dirò così, non vengono punto afcoltate. Mi giova però credere, soggiuns' io, che voi non pensiate, che io abbia detto in segreto al Neutono, tu sola mi piaci. Le scoperte ch' io voleva dire, ripres' egli ognuno può vederle nel libro delle assezioni del lume, al quale chiunque vorrà giudicar senza passione approprierà i memorabili versi di quel nostro poeta,

Hanno gli altri volumi assai parole: Questo è pien tutto di fatti e di cose, Che d'altro che di vento empier ci vuole.

E prima di ogni cosa l'autore vi mostra gl'inganni, che sono giocati in quelle tanto studiate speriore, per cui ci vorrebbono sar credere, che i raggi sono disferentemente restrangibili, che i colori sono immutabili, e ingeniti alla luce, e procede dipoi a darne il vero sistema dell'Ottica: E quivi egli nonfonda i suoi ragionamenti sopra vani suppositi, ma per via di sperienze facilissime e incontrastabili egli determina puntualmente, e descrive in che modo mischiandosi il lume coll'ombra, ne riescono più maniere di risulati;

é fecondo che la Natura pittrice variamente contempera i velamenti del chiaro e dell'ofcuro essa medesima, le cose sortiscono vario colore . Ben fapete Sig. Simplicio, diffe qui la Marchefa, che tal vostra dottrina non mi può riuscir nuova. No certamente, diss'io, s' ella pur è una vecchia dottrina, che dalla varia mescolanza della luce, e dell' ombra ne nafcano i vari colori, e che, con qualche fcambietto di parole, è stata nuovamente riprodotta anche in Francia. Lodato fia Iddio, disse il Sig. Simplicio, che sarà ora da sperare, che un tal fistema abbia da trovar grazia tra noi dinanzi agli occhi di molti. Ma finalmente. disse la Marchesa, un sistema di Filosofia non è una tabacchiera, nè una cuffia. E però non è da credere vogliano riceverlo nè meno dalle mani de' Francesi senza farvi su un poco di efame. Domanderanno per efempio quello che mi resta ancora da intendere, perchè similmente un pittore con gesso e carbone non possa formare tutti i colori, se vero è, che da altro originati non fieno, che dal chiaro e dall' ofcuro. Come mai, Madama, egli foggiunfe, potrebbe giunger l'arte dell' uomo all'arte della Natura? E l'arte appunto fino ad ora incomprensibile della Natura, e da non contraffarsi da noi, viene maravigliosamente svelata nel libro delle affezioni del lume. Non già, come io diceva, per via di vani presupposti,

ma per via di tali esperienze, che vengono a formare altrettanti canoni, o sia regole infallibili. Uno de' canoni, allora io ripresi a dire, di quel libro, non è egli questo?

Se un fondo chiaro raggera per un mezzo feuro, cafo che la forza del mezzo fia pieciola, nafeerà il color giallo: cafo che grande, il roffo.

Vedete, Signor Simplicio, disse la Marchesa, che per l'amor delle cose forestiere egli non ha rinunziato alle nostre. E un altro canone, io soggiunsi, se non m'inganno, è questo.

Se un fondo feuro raggerà per un mezzo chiaro, cafo che la forza del mezzo fia picciola, nafeerà il color violato: cafo che grande, l'azzurro.

Appunto, disse il Signor Simplicio. Vediamo, lo ripiglial, se porto ridurni anche a memoria le sperienze, sulle quali sono sondati cotesti canoni. Si mette un foglio di carta al Sole; e standosi uno nell'ombra, guarda cotestio soglio a traverso una lastra di vetro chiamato girasole, ch' e' pone dinanzi agli occhi. Se il vetro è sottle, la carta traguardata per esso para piala: e rossa, s'egil è grosso. La carta bianca illuminata dal Sole, è il sondo chiaro; e la lastra del girasole nell'ombra, è di mezzo scero, per cui raggia il sondo chiaro. Se il vetro è sottle, dicesi esse pricciola.

la forza del mezzo, e nasce il color giallo. Laddove se grosso è il vetro, grande è la forza del mezzo, e nasce il color rosso. Non è così Signor Simplicio? Così è, egli rispose. Ed io ripigliai a dire: Per la prova del fecondo canone la carta è nera, e fituata nell' ombra; e il girafole, per cui la fi guarda, è illuminato dal Sole; che tanto è a dire il fondo è scuro, e il mezzo chiaro. Se poco ha di groffezza il vetro, e fopra effo dieno foltanto i raggi diretti del Sole, nel qual caso picciola dicesi la forza del mezzo, nasce il color violato. Ma fe maggiore è la groffezza del vetro, e sopra esso dieno i raggi del Sole condensati da una lenre, e in tal modo si accresca la forza del mezzo, il colore di violato diventa azzurro. E bene, disse allora il Sig. Simplicio, che vi par egli di tali prove? Qui non si sa ssorzo niuno per istorcere, e interpretare a suo savore i sensi della Natura,

qui non v' ba luogo ingegno di Sofista.

La Fifica ha ella dimoftrazioni più palpabili, più chiare di queste ? A me per altro, disca la Marchesa, saranno sempre inintelligibili sino a tanto che non mi si dichiari che cosa veramente si vuole intendere, quando dicesi un fondo scuro, che raggia per un mezzo chiaro. Per quanto io ci abbia pensato su, non mi

mi è riufcito mai di formarmene un giufto concetto nella mente. Quale è la cola, rifpofe il Signor Simplicio, che non rimandi all'occhio nostro dei raggi poco, o affai? Tutte al certo, diffe la Marcheia, ne mandano poco o affai, toltone giusto quelle che sono veramente scure. Già altri non vorrebbe per una buia notte avventurarsi a camminare senza lume o muover passo,

## se d'aver gambe o collo ba qualche spasso.

A me pare tutt'uno il dire i raggi mandatì dalla ofcurità, che la vifta di un cieco, o la difinvoltura di un gosso. Feci io qui bocca da ridere; e si storse alquanto il Signor Simplicio. Ancora, riprese a dir la Marchesa, è bisogno mi venga dichiarato, che specie di verro è cotesto che si chiama girasole. Io confesso non averne udito mai più far menzione da altri, che dal Signor Simplicio. Oh voi, Madama, io ripigliai, volete fapere il fegreto del fuo Autore. Quel vetro, che ferviva altre volte a far guaftadette, orciuoli, e tali altre miscee, andato già di moda, egli lo introdusse novellamente nell' Ottica; ed è fatto con tal arte e mistura, che rislette i raggi azzurri, e trasmette i gialli; e s'egli è alquanto più massiccio, trasmette i rossi. Ora ecco, ripigliò prestamente la Marchesa, che, posto

posto un tal vetro nell'ombra, se uno traguarda per esso una carta illuminata dal Sole; non vede se non per via de raggi mandari dalla carta, e trafmessi dal vetro; e apparirà il color giallo, o il rosso conforme un vuole; il giallo, fe il vetro è fottile; e il roffo, fe malliccio . All'incontro annerata la carta, e collocatala nell'ombra, che è lo stesso che scartarla dal gioco, le il vetro fortemente illumia nato posto tra quella e l'occhio, il vetro è folamente veduto per via dei raggi da esso riflessi, e apparirà l'azzurro. E cotesto azzurro io foggiunfi, un po' men chiaro, come effere pur dee quando il vetro non è nè così groffo nè così fortemente illuminato, farà apparito agli occhi dell' Autore de canoni un violato, che è il colore più vicino all'azzurro, e infieme più languido di quello...

Non è picciolo, diffe la Marchefa, l'obbligo, che io pur debbo avervi, che in così berevi parole dato mi avere la chiave di un fiftema. Di fatto, lo ripigliai, che il produrre tali maraviglie-fià virrà tutta propria del girafole, fi vede a quefto, che rifatte le medefime. fiperienze con vetti o critialli ordinari, cioè con mezzi puri e innocenti; non nafce alcuna varietà di colori. E però il volere fondar canoni generali, o fia regole infallibili fopra efperienze fatte con una viziata, idirò cost, qualità di vetro, è lo fteffo che fe uno, avettom. I. Gg do do l'itterizia, prendesse a sostenere che tutte le cose son gialle. Par che non sappate, rispose il Signor Simplicio, o singhiate di non sapere, che oltre al girasole l'Autore si servi in quelle esperienze di alcuni diquori, e se ne vide sempre risultare il medessimo. E che altro, io ripigliai, potea risultare? mentre quel liquori erano tutti in una sola boccetta, la qual conteneva la insusone di un legno Americano chiamato nestritico, che la la proprietà anch' essa di apparire azzurra a' raggi risselli, e rossa, o gialla a' trasmessi, secondo che più o meno panciuta è la boccetta; ed è una specie, dia remo noi, di girasole fluido.

Gran cofa, egli rifpose, che queste così vittoriole obbiezioni non le facesse l' Accademia di Londra, quando uscì il nuovo sistema a combatter l'Inglese. E non è già dubbio non abbiano aguzzato, quanto fapeano, l'ingegno per toglier di mezzo, e gittare a terra tutto quello che contraddir poteffe il loro Neutono. Ben sappiamo se della sua riputazione siena teneri e gelosi. Che debbo dirvi? io ripigliai. Il vostro Autore avea fabbricato il fuo fiftemm fulle rovine dell' Inglese: Ben vi ricorderete, come egli a guisa di proemio si mette a negare le sperienze del Neutono, che dimostrano le principali sue dottrine, o almeno a cavillarvi fopra. Che fecero in Londra ? Furono contenti quegli Accademici di rifare quelle

quelle medesime sperienze, variando soltanto qualche circostanza in alcuna di esse; e ciò per rimuovere ogni qualunque dubbietà, "ogni cavillo. Le sperienze riconfermationo le verità già dimostrate, nè si cercò più là. Veggo, disse la Marchefa, ch' e' fecero come Ruggiero, quando, in vece di trar fuori la fpada, scuopre lo scudo luminoso dinanzi alla turba che gl'impediva la via, e passa oltre. Crediate, Madama, egli rispose, che quello scudo non ha virtù di abbagliare la vista di tutti. Molto ancora ci farebbe da dire, egli foggiunse rivoltofi a me. Ma a che mettere in campo altre sperienze, ed altri canoni? A che veramente, io ripigliai tofto, quando fien frecce del medefimo turcaffo, quando fien arme della medefima tempera? Già voi, egli continuò a dire, troppo avete in ammirazione le cose Inglefi:

Salve o beata oltremarina fiaggia. Salve terra felice, o dagli dei

- Amata terra! A te produr fu dato Colui, cui die di propia man Natura

Le immutabili leggi, ond effa l'ampio Regge Universo, a lui solo cortese

Ritrofa agli altri

con quello che feguita. Credete a me, che quando s' è fatta in cuore la sentenza, è superfluo udirile parti. Oh qui diffe la Mar-Gg 2

chefa, ha molto ben ragione il Signor Simplicio. La verità non ammette parzialità alcuna: è nimica morrale di qualunque prevenzione paresse la meglio fondata. Orsù, Signor Simplicio, esponeteci voi medesimo qualche altro canone di quegli che avete in riferva; e vediamo se ci sarà modo di trovarci la spiegazione sì, o no. Senza stiracchiazura, egli rispose, credo fosse alquanto difficile trovar la spiegazione di quello, per cui si viene, a stabilire, che raggiando un fondo scuro per un mezzo prima chiaro e poi ofcuro, come si abbattono insieme quelle cofe, che producono il colore azzurro e il giallo, o il violato e il giallo, apparisce sempre il color verde. Non fo come di questa faccenda ne cavassero i piedi i signori Neutoniani. E quali fono le esperienze, ripigliò la Marchefa, fulle quali è fondato questo novello canone? Una carta nera, egli riprefe a dire, è collocata nell'ombra; e tra essa, e l'occhio si pongono due pezzetti di girafole a qualche distanza tra loro. Il più vicino alla carra è illuminato dal Sole, il più lontano, e dietro al quale è l'occhio del riguardante, è coperto dall'ombra: E il colore, che si vede comparire, è verde. Che dite voi, ripigliò la Marchesa rivoltasi a me, di quest' altro canone? Dico la prima cosa, to risposi, che scarrata anche qui quella cart2

ta nera collocara nell'ombra, cioè quel fondo feuro che opera fu un mezzo chiaro; il primo vetro illuminato dal Sole riflette al fecondo raggi azzurri in grandissima copia; ma oltre a questi ne riflette ancora degl' indachi, e dei verdi, che fono così gli uni come gli altri, in ordine alla refrangibilità, egualmente vicini agli azzurri. Ohimè, interruppe il Sig. Simplicio, che quel vetro, il quale poco sa rifletteva soltanto i raggi azzurri, al presente ne riflette degli altri ancora, 'e segnatamente de' verdi. E non è punto difficile indovinar la ragione perchè il fa l Perchè, io risposi, la Natura non opera mai per falti, ma gradatamente; perchè niun corpo ci è al Mondo, che rifletta, o trafinetta una fola specie di raggi senza una qualche miflura degli altri; ma i raggi che non fono del fuo colore gli riflette, o trasmette più o manco, fecondo che fono a quello più o manco vicini nell' ordine della refrangibilità. E ciò lo mostrano all'occhio le cose colorate poste ne' differenti raggi della immagine folare feparata dal Prisma. Ora che fara egli, Madama, il fecondo pezzetto di girafole posto nell' ombra al ricevere dal primo dei raggi azzurri in grandissima copia, e oltre a questi degl' indachi, e dei verdi? I raggi azzurri, ella rispose ali rifletterà anch' esso come ha fatto l'alero, e similmente gl'indachi: E i verdi par-

te ne verranno da esso riflessi, e parte trasmessi : come quelli che si trovano essere giusto di mezzo tra gli azzurri, che il girafole per la natura della fua composizione riflette, e i gialli, che e' trasmette. E così l'occhio, che traguarda dopo questo secondo vetro, non potrà vedere altro colore, che il verde. Ed io ripresi: Ella il diffe, Signor Simplicio: E quando bene a voi desse il cuore di appellare dalla sua autorità, già non potreste opporre alle sue ragioni. Per esse un canone così intralciato, come era questo, col quale pur volevasi da voi toccare il polfo a' Neutoniani, diviene una confeguenza pianissima, una riprova del loro sistema. E converrà dire del vostro Autore, il più gran rivale che mai forgesse contro al Neutono, quel che dice Catone nella Tragedia Inglese, che sino all'istesso Pompeo combattè per Cefare. Io dirò, egli rispose, co'nostri Italiani ,

Che più tempo bisogna a tanta lite;

e che se questo sistema pur patisce una qualchè difficoltà, tutti i sistemi come si suoi dire, sono ragliati a una missura. Ne sgà il Neutoniano non andò esente, e non va dal patirne di molte, e di gravi. Con questo però, qui entrò a dir la Marchesa, che ne usci sempre come gli eroi d'in mezzo alle calunnie, Madama, io ripresi a dire, pigliate guardia, che che di tutte le difficoltà non potrebbe forse così agevolmente uscime. È che potresse voi rispondere a quello, che toccò già a me di udire dalla bocca di un valente Bacelliere oltre monti? Troppo ha del ripugnante, egli afferiva, e però rinunziava al Neurono e a' fuoi inganni, che da sette cose scure, quali sono, diceva egli, i colori del Prisma, riuscime possi a una lucida quale è il bianco. E sorse anche taluno potrebbe mettere in campo come un nostro Italiano sostiene in istampa, che lo ammettere la diversità de' colori ne' raggi della luce à lo stesso, del giorioso corpo del Sole farne l'Arlecchino dell' Universo.

. Il mio penfiero, riprese a dire il Signor Simplicio, non andava ficuramente a tali inczie; sì bene a più altre difficoltà mosse, non ha gran tempo, in Francia da un grave Filosofo. Manco male, io foggiunsi tolto, che voi non intendete dei rancidumi del Mariotto, nè d'altri, che già fi levarono in Francia contro al Neutono. Io intendo, e parlo del Dufay, ripigliò egli con impazienza, il quale nell' Accademia di Francia dimostrò novellamente le molte fallacie di questo Neurono. Che con tutto il gran peso della sua autorità non gli venne fatto di darla ad intendere a tutte le Accademie del Mondo, come a quella fua di Londra. Quivi egli era non meno presidente che tiranno; nè gli potea venire in capo così firano concetto, che già non avessero giurato nelle sue parole. Nientevi ha fenza dubbio, io rifposi, che sia di maggior impedimento a progressi delle scienze e della ragione, e contro a cui fi debba stare più in guardia, quanto l'autorità. Ma ringraziamo Iddio anche per questo di esser nati in Europa. Tra i vantaggi di ch'ella gode fopra le altre parti del Mondo non è il meno confiderabile quello, che il contagio della opinione non può così agevolmente appiccarfi da luogo a luogo, che l'autorità o tirannia de' nomi non vi può avere un così lungo regno, come veggiamo per esempio essere avvenuro nell' Asia, dove gli abiti, i costumi, e le opinioni filosofiche fono le istesse oggigiorno, che già erano molti e molti secoli addietro. Divifa come è l'Europa da marida siumi, e da montagne più che alcuna altra parte del Mondo, ella viene eziandio ad efsere in vari e distinti governi divisa. E così la emulazione o rivalità, che neceffariamente nasce tra' differenti comuni, è cagione che Geno rigorofamente efaminate, e poste ad angustissimo vaglio, tutte le opinioni letterarie che vi forgono, che fi disperda il falso, e non resti finalmente che il vero. In una parola la piazza filosofica, diremo noi, di Europa fa come le piazze mercantili della Cina, che non ricevono moneta coniata, ma folamen-9/12

lamente argento, che faggiano e pesano. Non fo poi, replicò il Signor Simplicio, fe tutti abbiano fempre la pietra del paragone e il bilancino in tafca, e non vadano affai volte prefi alla impronta della moneta. E non vedete, disfe la Marchefa, rivolte a me le parole, che il Signor Simplicio vi richiama alle difficoltà moffe contro al Neutono dal Dufay nell' Accademia di Francia, delle quali pare, che con coteste vostre rislessioni voi vogliate passarvene? Di qual peso elle sieno, io risposi, non sono però tali, che vadano al cuore del fistema. Come non vanno al cuore? egli rifpofe; quando il numero de' colori primari, che fecondo il Neutono fono fette, egli lo riftringe ai foli tre; rosso, giallo, e azzurro: Dal rosso, e dal giallo mescolari insieme nasce il dorè; dal giallo, e dall'azzurro il verde, come fi vede per fenfata esperienza; l'indaco e il violato non fono altra cofa che mezze tinte dell' azzurro. E in oltre il bianco, per la cui composizione credeva il Neutono che ci volessero tutti e fette i fuoi colori, il Dufay lo compone co' foli tre roffo, giallo, e azzurro. A buon conto, io replicai, vedete che dal Dufay negate non vengono nè la composizione del lume, nè la differente refrangibilità de'raggi, nè la immutabilità de'colori. Quanto poi al numero de' colori primari non dovreste ignorare ciò che gli fu risposto. Per qual causa Tom. I. Hh con-

condensati e riuniti per via di una lente convessa i raggi violati e gl' indachi, non si ha egli il colore azzurro? E sparpagliati per via di una lente concava, che fa un effetto tutto contrario della convessa, e rarefatti i raggi azzurri, non fi ha il violato, o l'indaco? fe il violato, e l'indaco non fono altro, che un azzurro men carico e men pieno, non fono altro che mezze tinte, come voi dite dell'azzurro. Per qual causa l' oro posto ne raggi verdi della immagine formata dal Prifma, riceve egli il colore di quelli, e verdeggia? e più tosto non riman giallo, s'egli è vero, che inquel lume verde ci abbia una egual dose, o poco minore di giallo, che di azzurro? Parimenti lo fcarlatto posto nel dorè rimanendosi rosso, scoprirebbe que' raggi rossi che vi fossero nascosi dentro, e a un tempo istesso l'errore del Neutono. Che ve ne pare Signor Simplicio? disse la Marchesa. Io per me non faprei che apporre alle sue ragioni. Indi, rivolte a me le parole, così foggiunfe: E chi fu che contro al Dufay prese la lancia a favor del fistema Inglese? O non foste voi medefimo anche in Francia, come dianzi in Iralia, il campione del Neutono? Madama, disfe il Signor Simplicio, quello che importa è la folidità delle ragioni medefime, non il nome di chi le abbia prodotte. Il giudizio della loro folidità, io gli rifposi, ne sia in voi . Sov-

vengavi di quella esperienza, in cui posta una lente in mezzo a due Prismi nella stanza buia, ov' entra per uno spiraglio il Sole, il Neutono ne faceva refrangere i raggi in maniera, che uscivano dal secondo Prisma paralleli tra loro; e sì egli venne a comporre un raggio da lui detto artifiziale. Refutto cotesto raggio da un terzo Prisma, ne ritraeva la immagine colorata fimile a quella, che per via del primo Prisma dal raggio diretto si dispiegava del Sole. Sovvengavi ancora, che quale de'colori, e fosse il verde, veniva presso alla lente impedito di paffar oltre al fecondo Prifina, nella feconda immagine dispariva. E dispariva, benchè liberamente passasser per la lente l'azzurro, e il giallo. Ma se il verde non è altrimenti primitivo, ed è pur composto dalla mescolanza dell'azzurro e del giallo, ond' è che nel raggio artifiziale pur effendovi in perfona l'azzurro e il giallo essi medesimi, non fi rifaceva il verde? În quanto a me non fo veder maggior contraddizione di questa; che rimanendo allo stesso modo che prima i componenti, debba fvanire il composto. Ed io, egli rifpose, non so vedere maggior assurdo in Filosofia, quanto il supporre, che la Natura faccia in due differenti maniere una cofa medesima: Col giallo, e coll'azzurro della immagine folare, mescolati che sieno insieme, non si compone egli veramente il verde? Mai .

Hh 2

sì, io riípofi. Che ha dunque bifogno la Natura, egli riprefe, di fare un vérde primitivo, quando con la mefcolanza del giallo, e dell'azzurro è già bello e fatto cotefto verde? Dite piuttofto, io riípofi,

che è tra le cose di Natura strane, e non so se si sa perch'ella il saccia.

Come dice il nostro Berni, che non è già fempre bernesco. Quello che si sa, disse il Signor Simplicio, ed è potto fuori di ognicontroversia, è che la Natura nelle operazioni fue è semplicissima. E questo su tenuto in ogni tempo e in ogni fcuola come uno de' più fondamentali principi della Filosofia. Intantochè di più fiftemi che foddisfacciano egualmente a' fenomeni, quello farà fempre preferito come il vero, che farà il più femplice. E la ragione è in pronto. Chi dice più femplice, dice anche più bello. Che già non è dubbio non fia più bello lo arrivare a un fine ponendo in opera uno, o due foli mezzi, che ponendone in opera tre. Ecco io risposi, che voi medesimo ci venite a dire, come a poter giudicare retramente della femplicirà o fia bellezza, che è nelle opere della Natura, fa di mestieri la prima cosa conoscere i fini, che nell' operare si è proposta essa Natura. Ma voi sapete, che una tal ricerca è d'al-. 12 2 31 14 tri

tri omeri foma che da'nostri, e quanto un tal volo sia pieno di pericolo. E lo stesso Cartesio lasciò come per ricordo a' fuoi a non si volere inframettere de' fini della Natura; egli per altro, che nelle filosofiche imprese diede loro tanti esempi di un animo così risoluto e franço. Chi potrà mai arrivare a fapere per qual ragione, per qual fine la Natura abbia fornito di ale alcuni infetti, e alcuni altri gli abbia forniti di gambe; mentre gli uni non ispiegano mai volo, e gli altri non surono mai visti camminare de' lor dì; ma vanno da luogo a luogo strascinandosi con la schiena per terra. Avrete forse udito. Madama, come tratta la milza d'in corpo a parecchi cani, non per questo si rimasero di mangiare, di correre, di faltare; faceano ogni cosa come gli altri cani. Qual uso si abbia veramente la milza, non si sa. E mi potreste voi dire, Signor Simplicio, a qual uso sieno ne' medesimi cani appropriate quelle parti, che nelle femmine sono fatte per raccogliere il latte, e nutrire i loro picciolini? Se adunque sia da procedere con cautele grandissime, e con li calzari, come si suol dire, del piombo, a fondare argomenti e discorsi sopra la semplicità, e fonra i fini della Natura, vedetel voi. Vero è che il Neutono non si mostrò alcun tratto tanto schivo del ragionare sopra le cause finali; ma è vero altresì, ch' egli avea spesso

in bocca quel detto: O Fisico, guardati dalla Metafifica; ben fapendo quanto noi fossimo Iontani con la veduta corta di una fpanna dal poter vedere le ragioni perchè le cose esser debbano in questo piuttosto, che in quell'altro modo. É già egli nel nostro caso, disse prontamente il Signor Simplicio, non vorrà per niente concedere, che quando due cose si trovino in tutto e per tutto esser simili tra loro, se ne debba inferire, che simile anzi la stessa ne sia la natura, essendo pur questo un principio metafifico, di cui converrà aver paura, come della befana i fanciulli. Affaichiaro si comprende, io risposi, che da voi fi crede effere una cosa medesima il verde che si compone col giallo e coll'azzurro, e il verde della immagine folare, perchè fomiglianti si mostrano all' occhio. Ma vedete non v' inganni l'apparenza. Ne chiarirà fopra di ciòil fatto medesimo: Ed anche noi, come dicono facesse non ch'altri lo stesso Aristorele, anteporremo a tutti i discorsi le sensate sperienze .

Perchè predichereste un anno in vano; Disenda ogn' uno il suo co' vetri in mano;

che questo è il brando dell' Ottica. Entro aduna stanza buia sopra un picciolo cerchiettodi carta sate che dia il verde della immagine solare dipinta dal Prisma; e sopra un altro simile mile cerchietto fate, che vi dia l'azzurro e insieme il giallo. Amendue i cerchietti appariranno verdi; e tra l'uno e l'altro non ci fcorgerete la minima differenza. Ma fe vi farete a guardarli con un Prifma all'occhio; l'uno di essi lo vedrete quale vi apparisce guardato ad occhio nudo, verde tuttavia quale era prima, inalterabile, immutabile; e l'altro lo vedrete trasmutarsi e risolversi in due cerchietti l'uno giallo, e l'altro azzurro. E fimile prova potete fare col dorè; che fimile ne vedrete l'effetto. Prova, disse la Marchesa, che è un vero fendente di Durlindana, e taglia netto la quistione, sicchè non può rimanere attacco o dubbietà alcuna, che il verde della immagine folare non fia colore primitivo e semplice. In fatti troppo avrebbe dello strano che primitivo non fosse quel colore, che domina nel Mondo. Di verde sono rivestiti gli alberi e le piante, di verde fono coperte le campagne e la terra. Perchè voler degradare un così bel colore, che si direbbe il colore favorito della Natura; di cui ella, per dipinger le sue opere, e per renderle alla vista più piacevoli, si è servita più che d'ogni altro? E che è il simbolo si potrebbe anche dire, io foggiunfi, di una cofa tanto primitiva nell' uomo, com'è quella, che mai non lo abbandona, che è la prima a nascere nel cuor suo, e l'ultima a morire, che tien vivi i nostri defideri.

fideri, e colla vista lontana di un bene immaginario ne fa scordare i mali reali e presenti. Ma buon per noi, Madama, che abbiamo dalla nostra delle sperienze incontrastabili: E un tal modo di ragionare potremo tenerlo in riferva per combattere non il Dufay, ma quell' altro Francese, che gli contese la gloria della scoperta, che tre soli sieno i colori primitivi e non più. Afferifce gravemente coilui avere il Neutono preso nell'Ottica di molti granchi, per effere stato totalmente all'oscuro di quel gran principio, che la Natura negli effetti moltiplice, è unitaria, e affai fovente trinitaria nelle cause. Che nuovo linguaggio è mai cotesto? disse la Marchesa. Il linguaggio d'un uomo, io risposi, che sta ora facendo in Parigi la più nuova cofa del Mondo. Questa si è un gravicembalo oculare, dove al muover de' tasti compariranno vari pezzetti di nastri di diverso colore, che saranno tra loro in quella armonia, che ne' gravicembali ordinari fono i fuoni medefimi. Vedranno gli occhi fu tale strumento le ariette del Pargolesi e di Rameaux; e mercè di esso si potrà anche aver tessuto e copiato in una stoffa un qualche passagio di Caffariello. Ma torniamo al Dufay; che già non vorrei, Madama; avesse da richiamarmici un'altra volta il Signor Simplicio. E quanto alla composizione del bianco, il Neutono chiaramente ha mostrato.

ftrato co' Prifini e colle lenti alla mano, che ad avere un bianco affatto fimile a quello di un raggio folare, è di neceffici riunire infieme tutti i colori componenti effo raggio, dopo che fono ftati feparati dal Prifina. Di fatto, prefe a dire la Marchefa, fe ben mi ricordo quel che già mi dicefte, tagliato l'uno o l'altro raggio della immagine ficche non arrivi alla lente, e fia anche il verde, il bianco fubito muta colore. E il Signor Simplicio:

O Donna intendi l'altra parte,
Che'l vero onde si parte
Quest' Ingleso, dirà senza difetto.

Il Dufay pur ci afficura effergli riufcito con tre foli colori, roffo, giallo, ed azzurro di comporre un bianco. E chi ci afficura, io rifpofi, che quel fue bianco fosse il bianco, o fia l'aurino della luce, e non piuttofto un giallo sbiadaro? Vi dirò bene, che il Dufay confelso egli medelimo effer necessario, che quel fuo bianco di tre foli colori composto, perchè fi potesse dire un vero bianco, rendesse tutti e fette i colori della immagine folare; e promise solennemente di farne la prova. La quale non è mai comparita. Ma come mai il rosso, il giallo, e l'azzurro potevan dare gli altri quattro colori? quando niuno di elli posto al crociuole, posto al termento di quaib Tom. I. lun-

lunque prova non ci dà altro colore che il fuo proprio. E queste tali cose pur le sapeva il Dufay. Ma quello che all' intelletto dovette fargli alcun velo, ed essergli anche occasione d'inganno, fu l'aver udito dire che i pittori con tre foli colori vi fanno fare tutti gli altri. E fimilmente con tre foli rami l'uno per le tinte rosse, l'altro per le gialle, e il terzo per le azzurre, impressi dipoi sulla medefima carra, il Blon lavorava quelle fue flampe colorate, che gareggiano coi quadri medefimi : una veramente delle belle invenzioni della nostra età: ma come avviene delle cose migliori fu moltissimo lodata da chi dovea favorirla, e quasi niente promossa. E perchè adunque i fignori Neutoniani, entrò qui a dire il Signor Simplicio, non vorrebbono eglino avvertire a quelle verità, che mostra l'esperienza giornaliera di coloro, che non hanno la mente preoccupata da niun sistema? Fu già detto con gran ragione, che le ordinarie nofire manifatture presentano tutto giorno delle maraviglie agli occhi di coloro che fanno vederle. Ma forse isdegnano i Neutoniani, esti che fono fempre in cielo de la la inco a = 10 person unio: eliment

mirar st baffo con la mente altera. strop

Eglino avvertono, io rifposi, che siccome a pittori conviene, per li chiari i più alti serviri

di biacca; in quelle stampe del le Blon vi si lascia, per li medesimi chiari, scoperto il sondo della carta; fegno manifesto che con tre foli colori non fi può veramente fare il bianco. Il Neutono, a cui non erano ignote simiglianti cose, tentò di farlo in più modi mesticando insieme polveri di vario colore; e il più passabile, che gli venisse fatto, era composto di orpinento, di porpora, di cenere turchina, e verderame. Ma poco o nulla giovano cotali curiofità, come diffe egli stesso, ad intendere gli effetti naturali: E voi pur sapete Signor Simplicio, quanto i nostri colori in comparazione de' Prifinatici fieno impuri e fecciosi. Talchè colui il qual, vista per esempio la diversa refrangibilità de' colori ne' raggi del Sole volesse darvi la prova con ogni forta di tinte nostrali , e cavillarci contro , se le sperienze non riuscissero, sarebbe simile al Caco di Virgilio, allora che per la virtù di Ercole vinto in quella fua caverna dallo splendore del giorno, caccia fuori d'in gola vapori e fumo per oscurare il giorno medesimo. Dove vada, disse il Signor Simplicio, a percuotere cotesto strale, ognuno può vederio. I Neutoniani vorrebbono a un tratto dar l'esclusiva a tutte quelle sperienze, che potessero fare contra di loro. Ottimo provvedimento è pigliar da largo le difefe, e accattar fimilitudinà e prove anche dalle favole, per vie maggiorli 2

mente confermare e ribadire la verità. Prettdete guardia, io rispost, che io ho detto di ogni forte di tinte nostrali, come han voluto fare taluni per mettere a cimento la diversa refrangibilità. E perchè in certi casi la non si manifeltò, presero a negarla. Che direste voi a uno, il quale negasse che l'urto sa uscire i corpi di luogo, perchè da un fanciullo non può essere smosso un pietrone: A questi tali non è da far risposta. Per altro la diversa refrangibilità si manifesta e si comprova anche ne' colori nostrali, chi li prende più vivi e più netti che un può, come se ne ha esperienza certissima. E chi dipinge a spicchi una palladi bei colori, imitando quelli del Prisma, e la giri rapidamente intorno, ella apparisce tutta bianca. Salvochè, per pochezza di lume, quel bianco è languido ed ottufo rispetto a quello. che si genera rimescolando insieme i colori del Sole feparati dal Prisma. E se la cenere turchina, e la polvere del giallolino si meschino bene insieme, se ne sa una polvere in apparenza verde; che guardata con un buon microscopio apparisce come un granito di punti gialli ed azzurri; dove la polvere della terra verde guardata col medesimo microscopio apparirà verde tal quale si è: Come avviene guardando col Prifma i due cerchietti verdi , l'uno femplice, e l'altro composto, di cui parlammo poc'anzi. Parmi, disse qui la Marchesa.

vedere il cuore al Signor Simplicio. E non fete voi fatta, ripigliò egli fubito, per vederlo negli occhi di tutti? Dall' una parte, continuò ella a dire rivoltafi a me, fi fente moffo dalle vostre ragioni; ma dall'altra come mai vincere quella opinione, che l'ha già vinto? A dire come la fento, replicò egli, le femplici parole in fimil quiftioni me non toccano gran cofa. Nè io mi affaticherò a trovar rifposte a sperienze, che prima di tutto si vogliono vedere co' propri occhi. Che non so quanto dritto vegga chi vede cogli occhi altrui. Troppo gran dura legge, ripigliò la Marchefa, voi imponete alle persone; che non debba niuno quetarfi in ciò, che fu fatto e rifatto, veduto e riveduto, non già da un uomo folo, ma da molti e molti. Non farebbe allora lecito ragionare di Ottica, se non dentro alle stanze buie co'vetri alla mano. E la ancora fi potrebbe infiftere, che quanto fi vede è un inganno de' vetri; che farebbe la via più fpedita a liberarfi d'ogni difficoltà. Ma certi filofofi, ella feguitò a dire rivolte a me le parole, non fono eglino fimili a quegli uomini di ventura, che altro non vorrebbono negli flati che confusione, onde avere la lor volta. e almeno per qualche tempo farvi un perfonaggio anch' essi? Madama, io risposi, così credo anch'io. Sebbene farebbe torto al vero chi mettesse in questo numero il Dusay. Anzi

Anzi io fono d'avvifo, fe così breve termine non aveffero avuto i fuoi giorni, che ricono-feiuto l'error fuo, volto fi farebbe a corredare, fe è possibile, l'Ottica Neutoniana di nuove sperienze, come avea satto dianzi le scoperte Inglesi sopra l'Elettricità. E noi gli avremmo avuto grand'obbligo; da che egli è pur vero, che coloro ne procurano in certo modo di novelle cognizioni, i quali ci somministrano nuovi argomenti per confermarci nelle antiche.

Se veramente, disse il Signor Simplicio, dovesse vedersi questa conversione del Dufay non fo: fo bene che nell' Accademia di Francia ci sono stati, e ci sono tuttavia di molti increduli del Neutono. Poichè fento, io risposi, poter tanto nella vostra mente l'autorità di quell' Accademia, dove tuttavia non manca de' vecchi zelanti delle dottrine Cartefiane, mi penso che i principi del vostro silosofare saranno i vortici, la materia sottile. Ed egli mi tagliò la parola dicendo: Ancorachè io tenga per fermo che molto debba al Cartesio la Filosofia; non per questo ogni fua opinione la credo una verità. E quando io dovesti seguitare in ogni cosa un qualche Filosofo, sarebbe il nostro Galilei primo maestro, come debbono tutti convenire, di color che fanno. E verifimilmente dopo lui, qui entrò la Marchefa, l'autore del novello fiftema d'Ottica. Basta, rispose il Sig. Simplicio, ch' egli abbia faputo apportare un qualche lume nella Filosofia; benchè nè di lui, nè d'altri oramai è bisogno. Chi non sa, che la Natura era involta in profonde tenebre: venne il Neutono, e fu luce ogni cosa? Ma come è mai, ripigliai io, che voi vi fiate dichiarato Antineutoniano, e non anche Antigalileano? Se persona nel suo filosofare non si dipardi punto dalle vie del Galilei, il Neutono è desfo: purchè voi non gli apponiate di averfelo lasciato di gran spazio indietro, e di aver toccate le più forti cime del fapere : La verità è, diss' egli, che in Francia degli oppositori del Galilei non se ne trova alcuno; ma ben moltissimi, come io vi diceva, e voi dovete pur fapere, fe ne trovano del Neutono. Al quale io risposi: le ultime novelle che per me posfo darvi della Francia fono, che quanti con la Geometria, o co' Prifini alla mano aveano atraccato il Neutono, han dovuto cantar la palinodia: Se non che non faranno mai per mancare idi coloro, che vanno tuttavia ripetendo le medefime obbiezioni, alle quali fu già fatto diffinitiva risposta; e tutto che atterrati dalla forza/del vero, non si vogliono mai dare per vinti. In fine dopo molta guerra è rimafto padrone del campo il Neutono: e la moda fi è già dichiarata in Francia a favore della Filosofia Inglese Le sperienze dell' · Called

Ottica Neutoniana fir fanno giornalmente in Parigi; e le donne genrili vanno a vedere dat Nollet refrangere diverfamente i raggi, come vanno alla Zaira del Voltaire. E quelto istesfo Voltaire, diffe la Marchefa, non ha egli, per amore del Neucono, cambiata per un tempo la lira col compasso & Sì certo, lo risposi; e quegli, che poreva effere il Lucrezio di quésta Filosofia, amo meglio di esserne il Gasfendo. Vorreste voi adunque, entrò qui a dire il Signor Simplicio, ch'egli ci avelle cantato e mello in nina la proporzione diretta delle maffe, la reciproca dei quadrari delle diftanze con altre fimili gentllezze? Chi meglio di voi; io risposi, potrebbe giudicare dei soggetti convenienti alla Poesia? Fare pur ragione, che ho avoto il torto io? La ultima precifione e la fantafia fono in fatti quelle due gran nemiche da non si potere aggiungere insiemet. E fembra così poco fuscettibile di locuzione poetica una proposizione di Geometria, che farebbe di molla pittoresca l'attitudine di un equilibrifta .: Ma quanti akri non fispoffono contare clire il Voltaire, che con illustrazioni e con chiofe entrarono in lizza per il Neucono? De quali è capo il Manpertuis, che primo pianto il Neutonifino nell'accademia di Francia / non oftante tutte le opposizioni ch'egli sebbe a fostenere . Che già a num partite tion vi avrebboho voluto tal pinna eforica; .-() quali .

auasi prevedessero l'aduggiamento, che ne doveano patire le loro piante natie. E tra i frutti che trapiantata nel terreno di Francia ella portò, furono di molto belle speculazioni, che fece il medesimo Maupertuis sopra alcuni particolari effetti dell'attrazione. Ora so ben io, diffe qui il Sig. Simplicio, che noi entriamo nel più cupo pelago della Filosofia. Come farebbe, continuai io a dire, l'origine dei fatelliti, che fanno corona ad alcuni pianeti, e il modo con che si venne a formare quel maravigliofo anello, onde è ricinto Saturno. I Satelliti erano ab antico altrettante comete, le quali ne' lunghissimi loro corsi passarono troppo vicine di alcun pianeta, entrarono nella sfera della fua attrazione, furono distolte dal loro cammino; e così di corpi primari, che giravano intorno al Sole divennero fecondarj, che girano intorno e ubbidiscono a un pianeta. Tali mutazioni di stato, così fatte catastrofe debbono singolarmente essere cagionate da quei pianeti, che fono i più groffi degli altri, e i più lontani dal Sole. E ben, Madama, ne vedete il perchè. Dove è più di groffezza, ivi ancora è più di attrazione; ed essendo in una gran distanza dal Sole rallentato di affai il moto delle comete, che presso al Sole è velocissimo, vengono esse a sentire per più lungo tempo l'attrazione del pianeta che costeggiano. In effetto vedete co-Kk Tom. I. me

me alla nostra Terra, nè molto groffa, nè molto dal Sole lontana, non è fortito di far conquitto che di una fola cometa. Al contrario Giove tanto più grosso, e più dal Sole lontano di noi, ne ha conquistato quattro; e cinque ne fono state rapite da Sarurno grosfo anch'egli la parte fua, e più lontano di tutti dal Sole. Cotesto Saturno; diffe la Marchefa, è un mal passo per le comete, e dovrà essere per esso loro, ciò che per li nostri navigatori era altre volte quel grandissimo capo tanto difficile da fuperare, che gli diedero il nome, secondo che ho tidito a dire. di tormentofo. E oltre all'aversi rapito, so soggiunfi, quelle cinque comete, venne anche fatto a cotesto Saturno di spogliame un'altra di una bellissima coda, di che, tornando dal Sole, erafi arricchita; che ben vi è noto; Madama, come vicino al Sole le comete s'infuocano, e quali altrettanti vefuvi mandan fuori que' torrenti di vapori e di fumo, che corrono in cielo tanti milioni di miglia. Avvenne adunque, che la coda di una conteta costeggiò Saturno Intantochè la testa o il nocciolo di essa faceva assai dalla lungi sao cammino. E però la coda foltanto venne a reftar prefa nella sfera dell'attrazione di quel pianera: E fecondo le leggi della medefima attrazione combinate col moto che avea la coda, mo-Rra il Maupertuis, come ella dovette cinger

Saturno, condenfarfi, stiacciarfi; prendere la forma di quel maraviglioso anello, che gli sta

fospeso d'intorno.

Quale è mai la forta di perfonaggio, disfe qui il Signor Simplicio, che a coteste loro comete non facciano fare i Neutoniani? Ecco che in Francia le trasformano in altrettante lune, e le loro code in anelli per rendere più allegre le notti de pianeti; mentre in Inghilterra fanno loro negli stessi pianeti commettere incendi, diluvi, ogni maniera di triftizia, e sì danno a' loro abitanti il mal giorno. Si vuol egli riparare alle perdite che il Sole, mandando fuori da se tanta luce, sa di continuo? Vi troveranno così su due piedi un bel paio di comete, che egli a un bisogno una mattina o l'altra si tranghiottirà. E se temono per avventura non qualche pianeta, per li troppi vapoti che ne efalino, venga a patire il fecco, vi spediscono detto fatto una cometa, che vi pioverà fu della rugiada. L'albero del Coco, donde fi cava di che far tante e tanto varie cose; da coprir casamenti, da tessere stoie, da filare, da mangiare, e da bere non può essere di tanto pregio agl' Indiani, di quanto à Neutoniani esser debbono le comete. Comoda veramente, e benigna Filosofia, che predicando agli altri il più stretto rigorismo in materia di ragionare, lascia che i suoi seguaci si abbandonino al più scorretto libertinaggio. Si-Kk 2

gnor Simplicio, diffe qui la Marchefa, vedete non si risenta un po' troppo del tempo antico cotesta vostra austerità. Perchè non vorreste voi concedere anche a' Neutoniani una qualche ora, dirò così, di ricreazione? Tanto più, io foggiunfi, che in que' sfoghi della mente non depongono in tutto la gravità geometrica, nè possono recare scandalo a coloro, che conoscono il sistema del Mondo. Le cometebenchè regolatissime ne' loro moti, e soggette alle medefime leggi di attrazione che i pianeti, movendosi però per ogni verso e per ogni piano in ovali lunghissime, ed ora trovandosi vicinissime al Sole, ed ora in una distanza da esso sterminatissima, ben paiono fatte apposta per cagionare le più strane vicende, ed anche le più opposte tra loro; incendi, o diluvi ne' pianeti a cui passassero dappresso, cangiamenti di finazione nelle orbite loro o ne' poli, onde poi venissero a variare maggiormente le stagioni di quelli, oppure vi facesse una primavera eterna. Potrebbono ancora le comete esfer distolte dal loro cammino, e rapite da' pianeti a cui passano d'appresso, se sono piccioline; ovvero condur via feco effe tal pianeta, fe avviene che sieno più grosse e le più posfenti. Perchè no? disse la Marchesa. Largo campo di filosofare danno veramente agl'ingegni speculativi coteste comete largheggiando, come fanno, ne' loro movimenti. Peccato folamen-

lamente, che per la tanta varietà appunto de' loro moti la mente si viene a perdere in certo che d'indeterminato e di vago. Nè si sa precifamente quello fe ne abbia a temere, o a sperare. Noi siamo ancora ben lontani, io risposi, dal sapere ogni particolarità di quella strana generazione di corpi celesti; e pare che abbia ardito di troppo chi ha voluto predire il ritorno di alcuno di essi. Come, entrò qui a dire il Signor Simplicio in atto di maraviglia, non è dunque arcificuro il ritorno di quella cometa, che tra pochi anni apparir deve in cielo a far fede alla Terra della verità delle dottrine Inglesi? La si dava pure non è gran tempo per certissima una tal nuova. Ma ora che i Signori Neutoniani sentono stringere il tempo che ismentire potrebbe i loro prognostici, pigliano il tratto innanzi, e gli tacciano di troppo arditi. Qual torto, io risposi, venisse a ricevere il sistema Neutoniano, se la cometa non tornasse così per appunto, io non faprei dirlo. Dinanzi agli occhi di chi dritto estima lieve, sarebbe certamente, e da non ne fare niun cafo; farebbe, come dire un punto di perfezione di meno. Ma fe la cometa tornasse mai al tempo prognosticato; confessate pure, Signor Simplicio, che fi mostrerebbe ad evidenza, come a'Neutoniani è dato quello che troppo è al di fopra della condizion dell' uomo, il potere indovinare. Cotal ritorno fareb-

rebbe forse la più bella giornata, e la più gloriofa di quante mai ne avesser vinte. In tal caío, replicò egli forridendo, io vi prometto, che dietro al carro trionfale pur mi vedrete del gran Neutono. Piacesse a Dio, io risposi, che un uomo tale, qual fete voi, fosse ancora de'nostri; lasciate che io vi dica come già diffe un Perfiano, fe non erro, a un Greco di gran valore. E lasciate, soggiunse la Marchefa, che io mi rallegri d'avanzo del nuovo conquisto che è per fare la Inghilterra. Delrimanente, Madama, io continuai a dire, poco in là rifale la vera · floria delle comete, perché vi si possano fondar su delle giuste predizioni. Non fono ancora cencinquanta anni paffati che il Keplero, Astronomo per altro chiariflimo, fosteneva ch'elle erano le balene e i mostri dell'etere, e per via di una facoltà animale venivano a generarfi, diceva egli, dalla feccia di quello. Quegli stessi, che stando alla sentenza di qualche antica scuola le credevano corpi durevoli, e non altrimenti passeggieri, o meteore, l'ordine del tutto ignoravano de'loro movimenti: E avvisavano, che fossero in molto maggior numero che in fatti non fono: Siccome all' Opera una cinquantina di comparfe ch'escono, entrano, e ritornano in fcena, i fanciulli le prendono per uno efercito. Ticone fu il primo alla fine del cinquecento ad offervarle con efattezza,

a mostrare che si doveano veramente riporre tra i corpi celesti, a tenerne un registro fedele; e folamente dal Neutono in qua fi fanno le leggi, alle quali ubbidiscono anch' esse. Ma attefo la lunghezza delle loro orbite, alcune delle quali fuperano di gran lunga l'erà dell' uomo, non se ne troveranno i periodi, nè il numero, se 'non coll' andar de' secoli: E le Marchese, che verranno da qui a due mila anni, potran forse sapere più precisamente di voi, Madama, quello che fi avrà da temere, o da sperare di ciascuna di esse. A ogni modo noi avrem fatto non picciolo guadagno afficurandoci, che non fono poi fempre di trifto augurio; e fe possono inondarci d'acque, o mandarci in vampa; ne possono anche arricchire di qualche novella luna, e forfe anche di un bell'anello. Certamente, ripigliò la Marchefa, fi vuole faper grado al Maupertufs di una novella speranza, di che ci è stato correfe. La nostra vita è più nell'avvenire, che nel presente, e si pasce più d'immaginazioni, che di realità : E colui, che fenza punto offendere la ragione ne sa mettere più in gioco la fantafia, convien dire, che non poco abbia meritato degli uomini,

Quello, io continuai, onde il Maupertulsmerito affai: più, ed ha fatto più che mai fonare il fuo nome, è la conferma, che ne diede col fatto, della dimoftrazione, che avea

data

data il Neutono della figura della Terra. Non fo. dise il Signor Simplicio, che dimostrazioni sien queste, che han mosso tante liti, Sopra le quali per altro, io risposi, su già data sentenza. Della figura della Terra, disse qui la Marchefa, mi ricordo già effersi tenuti vari ragionamenti ; che è ben naturale , che ognuno ami di fapere come è fatto il luogo ch'egli abita. Ed ora poichè il discorso è caduto su questo, sono entrata in curiosità di sapere in fatti che ne sia: Nè dovrà increscere al Signor Simplicio di sentir fedelmente rapportate le particolarità di questo affare. Come è del piacer vostro, io allora dissi, Madama. Ma sapete voi, che questo non è affare da sbrigarfene così presto, e converrà incominciare alguanto da largo le parole? Tanto meglio, ella rifpose. Ond' io dopo un poco di pausa ripresi a dire in tal modo. Fra i Matematici, che ad oggetto di perfezionare l'Astronomia, furono dalla munificenza di Luigi XIV. mandati in varie parti della Terra roccò al Richerio andare alla Caienna, che è un'ifola Francese nell' America situata quasi fotto l'equinoziale, o vogliam dire la linea. Appena giunto si mise a far sue osservazioni. Nè molto andò, che si su accorto, che ritaridava confiderabilmente il fuo oriuolo a feconde di cui avea regolato il pendolo in Parigi, e che avria pur dovuto, come faceva in Pa-(1012

Parigi, andar benissimo anche alla Caienna. Provata e riprovata la cosa, e lo stesso mantenutofi fempre l'effetto, fi diedero a cercarre la ragione. Si credette da principio averne colpa il calore affai più grande alla Caienna, che non è in Francia. Tutti i corpi, anche i più denfi, crefcono alquanto di mole rifcaldati che fieno. E però il metallo, di che è fatto il pendolo, venendofi ad allungare un tal poco fotto la linea, dovea far tardare l'oriuolo, mentre ognuno pur fa, che a maggior lunghezza del pendolo corrisponde nelle sue vibrazioni lentezza maggiore. Si efaminò la faccenda con tutta la immaginabile fottigliezza; e si trovò, ché troppo era picciola cosa l'allungamento del pendolo cagionato dal calore, perchè ad esso attribuir si dovesse quel considerabile ritardamento, che pur si osfervava nell' oriuolo. Talchè finalmente fu forza conchiudere, la gravità fotto la linea effer minore che qui da noi. E la ragione è quelta. Non per altra causa vibrando il pendolo dell'oriuolo, e scendendo a batter le seconde, che per virtù della gravità stessa, la gravità dovrà ivi appunto effer minore, dove nella medefima lunghezza di pendolo più tarde si troveranno essere le vibrazioni di quello. Una libbra adunque d'oro, disse la Marchesa, dovrà nel regno di Ghinea non folo valere, ma anche pesar meno che qui da noi! Non ha dubbio, io risposi; Tom. I.

ma ben vedete, Madama, che l'afficurarfene con la bilancia è impossibile; da che tutti gli altri pesi calano in proporzione. Accorgersene al fenfo, è altresì impossibile; i nostri fensi non fono fedeli, non fono fempre nel medefimo uomo della medefima attività; nè da noi fi può paragonare una fenfazione prefente con una fenfazione ricevuta alcun tempo addietro. Bensì la gravità essere in fatti minore, sotto la linea che nelle nostre regioni, ce lo mostra indubitatamente la esperienza del pendolo: E che così effer debba, lo dimoftra il moto, che la Terra ha intorno a fe medefima. Nè già crederei, che fopra il moto della Terra fi poteffe oggimai aver da niuno la minima ombra di difficoltà. La Marchefa ponendo mente in viso al Signor Simplicio, già vedete, diffe, che a cotesto moto egli non ha che apporre. Quanto a me, non mi cadranno mai di mente le ragioni, ch'ebbe quel Prussiano, di far man baffa fopra il fistema degli antichi, quando spirato da un nobile estro astronomico, diè di piglio alla Terra, cacciolla kıngi dal centro del Mondo, dove s'era intrufa: e a punirla dell'ozio, in cui da tanto tempo avea quivi marcito, le addossò quasi tutti quei movimenti, che venivano da noi attribuiti a' corpi celesti, che ne sono d'attorno. E molte volte mi fono figurata anch' io di trovarmi sospesa in aria e immobile in

compagnia della Marchefa del Fontenelle, intantochè mi si rivolgea sotto a' piedi la Terra. Pareami vedere prima di ogni altra cosa le sabbie ardenti dell' Affrica, coperte d'un formicaio di gente, che paragonano la carnagione delle lor belle all'ebano, come da noi si paragona quella delle nostre all' avorio: Poco appresso veniva quel mare sparso qua e là di navi, che da ogni parte della Terra recano fuperfluità in Europa tanto necessarie alla vita: E quindi mi passavano in mostra que' fiumi del nuovo mondo, che menano diamanti con quelle montagne che fono come gli scrigni delle nostre ricchezze: E dopo passato quell'altro vastissimo mare, in cui sono cosa ignora le tempeste, io vedeva le isole felici di Oriente. e m'era avviso sentir l'alito di noce moscara e di garofani, di che impregnano l'aria dintorno: E finalmente io vedeva le coste di quel paese, dove per cosa del Mondo non si torcerebbe un capello a una farfalla, e hannofi per niente le vite degli uomini, e dove la trfanza vuole, che le mogli abbiano da morire infieme con un marito, che naturalmente parlando, non amarono gran fatto in vita. Ma ohimè, ora mi accorgo della leggenda che narrata vi ho, e dello avere troppo lungamente fospeso il ragionamento vostro, e il piacer mio. Nè da voi, Madama, io riprefi a dire, veder poteasi il giro della Terra in

miglior compagnia, nè da noi poteafene udire un ragguaglio migliore. Ma perchè meglio possiamo conoscere ciò che girando ha da succedere alla Terra, fermatela per un poco. E già vedete, che per la vicendevole attrazione della materia, ond'è composta, si conformerà nella figura di una palla, dove le parti della fuperficie avranno tutte un peso eguale verfo il centro. Ma non farà già così, se ella si rivolge, come pur fa, intorno a' fuoi poli nello spazio di ventiquattro ore. Le parti di essa, a guisa di altrettanti sassolini girati nella frombola, acquillano in tal caso una forza detta centrifuga, e fanno sforzo di fcappar per linea diritta, e allontanarsi dal centro; lo che pur farebbono, se la gravità comune, o l'attrazione insieme unite non le ritenesse. E questa forza centrifuga tanto è maggiore, e tanto più toglie alla gravità, quanto maggiori fono i cerchi, che in ventiquattro ore vengono corfi dalle varie parti della Terra. E perchè fra tali cerchi il maggiore di tutti è l'equinoziale o la linea, la forza centrifuga è quivi nel fuo colmo, ed è niente ne' poli, che fono immobili. Con che avendo quivi le parti della Terra un minor peso che altrove, verranno come a rigonfiare levandosi un poco in alto, un po' meno il faranno di qua e di là della linea, meno ancora fecondo che più fe ne dilungano, e niente fotto a' poli, dove il loro peso non è diminuito per niente. E così la Terra di perfettamente rotonda ch'era da prima, viene ad acquiftar la forma, diciam così, di una melarancia colma fotto la linea, e fotto a' poli stiacciata. Ora avendo il Neutono, mercè della sua Geometria, combinate le leggi dell'attrazione con la quantità della forza centrifuga ricayata dalle sperienze dei pendoli, determino di quanto per appunto la Terra è fliacciata, cioè di quanto i poli fono più vicini al centro, che i punti del cerchio equinoziale o della linea. E la verificazione del fuo calcolo in misure itinerarie dipendeva dalla difeguaglianza dei gradi della stessa Terra. Oh qui, interruppe il Signor Simplicio, s'incomincia a intorbidar la cosa. Dichiaratemi, ripigliò la Marchefa, come cammini la faccenda di cotesti gradi; che io ho creduto sempre fossero perfettamente eguali . Nella supposizione, io risposi, che la Terra abbia persettamente la forma di una palla, non è dubbio alcuno, che il fono. Ma fe la Terra è quale la fa il Neutono, non è possibile che il fieno; e dovranno con certa proporzione trovarsi alquanto più lunghi nelle parti polari, che nelle meridionali. La Terra essendo ivi stiacciata, che è lo stesso che dire più piana, avverrà, che uno, camminando da tramontana a mezzodì, debba fare un più lungo tratto di via, perchè una stella, per esempio la polare,

lasciandosela sempre più alle spalle, siasi abbasfata di una certa determinata mifura, come farebbe di un grado. E il contrario avverrà nelle parti meridionali, dove la Terra è più ronda. Come avviene a uno che cammina lungo una costa di monte. Sino a tanto che la costa è diritta, egli non perde di vista gli oggetti del piano, che gli fono da lato; ma fecondo ch'ella volta, se gli lascia alle spalle. Ora avendo il Picardo astronomo Francese mifurato per via di punti di stelle un grado da Parigi verso tramontana, e avendo dipoi il Cassini misurato i gradi della Francia da Parigi verso mezzodì, confrontati gli uni cogli altri, i gradi meridionali furono ritrovati alquanto più lunghi de' fettentrionali. E qui la Marchefa mostrando di forte maravigliarsi. Non dubitate, Madama, disse il Signor Simplicio, che ben fapranno trovarci la via di affeitare ogni cosa a' loro computi, e alle loro teorie. In niente, lo risposi, non daranno la tortura ai computi, come non negheranno in niente i fatti bene avverati che sieno. Ma ben saprebbono mostrarvi, se bisognasse, che non è da rigettare un ben fondato fistema, perchè alcuni effetti non rispondessero in tutto alle teorie, ovvero pareffero contraddirle. Non è egli tenuto communemente per vero la causa del calore, che feconda e avviva la Terra, effere il Sole? E con ragione, fon ficuro, direte

voi se una tal teoria è fondata su quelle sperienze immutabili e perpetue, che sannosi non dagli uomini, ma nel gran laboratorio della Natura. Ciò posso quei paesi, che sono sulla Terra situati in modo, che ricevano egualmente i raggi del Sole, pur dovrebbono sentire un egual grado di calore, e quelli... Stiamo a vedere, qui m'interruppe il Signor Simplicio, che si è novellamente discoperto, come sotto il polo ci si muore di caldo, e sotto la linea di freddo;

### cose sovra natura altere e nuove.

Egli è da gran tempo, io risposi, che a tutti è noto, che al Perù il caldo è fenza comparazione più rimesso che non è al Brasile, con tutto che fotto la medefima parte della zona torrida sieno posti amendue que' paesi, e il Sole gli vegga egualmente a diritto e in maestà. Il che nasce da altre cause particolari, dalle quali modificata viene e alterata l'operazione della causa prima. L'effetto del Sole al Perù è bilanciato dalle nevi di quella immenfa catena di montagne, che soprastanno a quel paese di verso Oriente, e tengono perpetuamente rinfrescata tutta intorno l'atmosfera. E i caldissimi venti orientali, che regnano nel Brasile, e corrono il continente dell' America, fono altresì da quelle istesse montagne tenuti in ćolcollo, e impediti di giugnere sino al Perù. Ecco , Sig. Simplicio , come fi va differentemente modificando la Natura fenza mai contrariare a fe medefima; ed ecco come alla caufa prima della rotazione della Terra, e dell'attrazione delle fue parti fi potrebbono aggiugnere tali altre cose, che la impedissero di stiacciarsi fotto i poli. E se voi domandaste quali cause potessero esser queste, non vi par forse che a ciò bastassero la non intera e perfetta cedevolezza delle parti della Terra, e la costruzione interna della Terra medefima? Sicchè quand' anche ella non fosse stiacciara sotto i poli; non per questo a rigettare si avrebbe il sistema Neutoniano. Non vel dis' io, Madama, egli rispose, che co' più bei ragionamenti del Mondo vi farebbon vedere il nero per bianco, vi scambieranno ogni cosa in mano? E che non si ha egli da aspettare da cotesti filofofi, che a un bifogno vi mettono in campo la interna costruzione, la più secreta notomia della Terra, che fimili a Teseo e ad Enea possono penetrare sino a' regni di sotto, sino al centro del Mondo, e minutamente offervarvi quello, che al restante de' mortali è negato di vedere? Fatto è, io ripigliai a dire, calmato che fi fu un poco il Signor Simplicio . che in onta de' computi le offervazioni facevano la Terra stiacciata sotto la linea, e non fotto i poli; della figura di un limone

come

come dicevano, e non di una melarancia. E tanto più ciò fi ebbe per fermo, quanto che ripetute più volte in Francia le offervazioni, riconfermarono fempre l'istesso. Non ostante tutto quelto ad alcuni fembrava strano di dover' abbandonare la fentenza di un Filosofo fondata finalmente fopra indubitate esperienze, sopra ali stessi effetti di Natura ridotti ad esame geometrico; la quale cra avvalorata dal vedere, che notabilmente fliacciato fotto i poli è anche il pianeta di Giove, che pur rivolgesi sopra fe stesso, come fa la Terra; e così tenevano fospeso il loro giudizio. Anzi sapevano, diffe il Signor Simplicio, per quello che aveano offervato viaggiando per le interne bolge della Terra, che nella Terra doveva appunto fuccedere il contrario che in Giove. Ultimamente, io continual a dire, la Francia fotto un altro Luigi, che gloriosamente cammina dietro alle tracce del bifavolo fuo, vedendo quanto importa ne' viaggi di mare conoscer la vera figura della Terra, della cosa cioè sopra cui fi naviga, rifolfe di mandare due compagnie di Matematici espertissimi, l' una al Perù fotto la linea, l'altra in Laponia al cerchio polare: Acciocchè per la grandissima distanza de' luoghi; la differenza tra grado e grado avesse da apparir più sensibile, che non avea potuto apparire ne' gradi della Francia mifurati dal Picardo, e dal Caffini. La com-Tom. I. papagnia adunque mandata in Laponia, di cui fu capo il Maupertuis, dopo le più accurate offervazioni fatte con iltrumenti efquilitiffimi, trovò che il grado al cerchio polare veniva ad effere fopra mille, e cinquecento piedi più lungo di un grado mezzano di Francia, nè più nè meno, quanto da fimili operazioni meccaniche si può aspettare, che lo richiedessero i calcoli del Neurono. Tornato il Maupertuis a Parigi col Mondo fliacciato in mano, trovò effettivamente parecchi in quella Accademia, che non fapevano acquerarli alla decifion sua, e grandi vi furono i romori, come, ha detto il Signor Simplicio. Ma in ultimo, dopo i più ferupolofi efami, ed anche rifatte di nuovo in Francia le offervazioni, apertissima si mostrò la verità; ed ebbero a ritrattarli quei medelimi, che più acremente aveano follenuro il contrario. Che fe pure qualche ombra di dubbio poteva in alcuni, effer rimafa, venne a difgombrarla la compagnia del Perù, che ritornò alcuni anni apprello. Di modo che si sta ora correggendo le carte da navigare rettificandole alla norma della vera figura della Terra. E il Neutono, e il Maupertuis faranno da qui innanzi i due aftri gemelli, che camperanno la vita a molti naviganti .

I Francesi in ultimo, disse la Marchesa, con le loro offervazioni, e con i loro viaggi han-

hanno trovato quello, che il Neutono avea già veduto fenza metter piede fuori di stanza. Non resta però, io risposi, che molto obbligo non debba avere il Neutono a Francesi, che lasciato il bel Parigi, si avventurarono per paesi inospiti affine di testimoniare della verità, e infleme 'co' gigli d' oro portarono il fuo nome così da lungi. A fomiglianti conti, foggiunfe la Marchefa, egli ha anche loro l'obbligo, che il fuo nome fia falito tant'alto tra' fuoi compatrioti medefimi . Per me crederei, che nella fua patria lo mettano in cielo principalmente per questo, ch'egli fu il distruttore della Filosofia di quella nazione, contro alla quale, fe non combattorio fempre coll'armi. difputano fempre dell'ingegno. Senza dubbio; io risposi, Madama, il Neutono tiene a Londra nel Mondo filosofico lo stello grado, che tiene nel politico quel Malborougho, che fe fentire all'opposto continente il nerbo Inglefe, che non pose mai assedio a piazza che non la espugnasse, non fece mai giornata che non la vincesse. Del rimanente ben si può dire, che fenza i Francesi non avrebbe mai costrutto il Neutono il bello suo edifizio dell' attrazione : Quando egli prese a confrontare il moto della Luna col moto de gravi cadentl qui presso alla superficie della Terra, per chiarirsi se anche nell' attrazion della Terra si verificalle la legge della proporzione inverta M m 2

dei quadrati delle distanze, gli sarebbe stato necessario conoscere la precisa distanza della Luna dalla Terra; nè ciò si poteva senza avere il preciso del diametro della Terra: che è il passetto degli Astronomi col quale misurano le distanze celesti. Non aveasi a quel tempo il diametro della Terra che per coniettura fondata fulle stime dei piloti, che lo facevano più picciolo che non è : E con esfo poiche altrimenti non poteali, fatte fue prove, non troyo il Neutono, che la fua teoria tornasse, così bene con le osservazioni, come farebbe stato necessario per metterla in feggio col vero: Ed egli immantinente la rigetto, o almeno lasciolla dormire. Credete voi , Signor Simplicio , diffe qui la Marchefa , che un altro filosofo in fimil caso avesse tanto patito gli scrupoli, e non avelle piutolto cercato un qualche mezzo termine, un qualche aggiustamento col cielo? Non molto tempo dipoi, io ripigliai a dire, fu intraprefa, ebravamente eseguita d'ordine di Luigi XIV. la mifura, della Terra ; e il Neutono fornito allora del vero diametro che gli bifognava; pote rifar fue prove ; e fotto alla legge inverfa dei quadrati delle distanze si riduste puntualmente anche l' attrazione, della Terra. Così : mercè i Prancesi, il Neutono prese con franchezza il lancio a quegli ammirabili voli, che fecero dire al Pope, che gli Angioli vista canta scienza in forma umana, lo guardano del medesimo occhio che noi guardiamo quello animale ranto simile a noi.

Ma che mi fcordava io di dirvi Madama, io riprefi di lì a poco, che nel viaggio novellamente intrapreso da Francesi alla linea hanno pur essi trovata, e mostrata al Mondo l'attrazione, dirò così, in persona? Che è quel che io odo? disse la Marchesa. E in qual miniera del nuovo Mondo, foggiunfe fubito il Signor Simplicio, fu mai, che trovassero cosa, che vale veramente un Perù? Se anche qui ripigliò la Marchesa, voi non ci recate delle offervazioni in bei comunti, mi penso che non farà per darvene eredito: il Signor Simplicio. Ed io: Il Neutono dimostro, che l'attrazione delle più alte montagne, delle Alpi, de' Pirenei, del Pico di Tenariffa, posto ch' elle fosfero tutte mafficcie, che non è credibile il fieno, non deve effer fentita da' corpi circonvicini per la tauto, e tanto maggiore, onde fono attratti dal gran corpaccio della Terra. Le montagne sono come altrettanti granelli di sabbia sparsi qua e là sulla superficie di un gran pallone; e noi le reputiamo grandi, perchè picciolini fiam noi. Con tutto ciò due de' Matematici Francesi, che andarono al Perù, non poterono non effer fmossi alla vista delle montagne della Cordeliera, e fingolarmente del Chimborazo, che, non oftante i caldi della

zona torrida, è in gran parte coperto di neve perpetua, e in comparazione delle steffe nofire Alpi e de' Pirenei fi direbbe un gigante Tanto co' gioghi e colle spalle si spigne verso it cielo. Effendo adunque quella montagna di così eccessiva e disonesta grandezza, avvifarono di calcolare quanta effer dovesse l'attrazion fua verso un corpicciuolo, che le fosfe d'appresso. Il calcolo mostro loro, che dovea essere pur tanta da rendersi sensibile. E in fatti lo fu: Sentilla il piombino de' loro arumenti, il quale in ogni altro luogo tenendo efattamente il perpendicolo, trovossi averne deviato presso alla montagna, inclinando ad effa per il valore di sette in otto minuti secondi. E tal deviazione, entrò qui subito il Signor Simplicio, batteva talmente, già ne fon ficuro, co' calcoli Neutoniani, che non cl era pure il minimo divario di un capello, Nel vero, lo risposi, quella deviazione si trovò minore che non avrebbe dovuto effere. Ma fe qui io vi diceffi col vostro Petrarca.

## per lo migliore al desir tuo contese?

Cotelto stello divario mostra în sostanza la verità de' computi. Ed egli rispose: Odi nuova sorma di fillogizzare, che si mette ora in eampo. Gli effetti smentiscono i calcoli; e si ha da credere, che i calcoli tornino a mara-

viglia cogli effetti, e col vero. Io per me, fia detto con pace de' Neutoniani, ho preso di volermi attenere alla Loica, che s'infegna di qua de' monti . Pur non vi gravi Signor Simplicio, io ripigliai, stare ad udire questo sillogizzare de' Neutoniani. Pare a voi, che sia da prestar fede a' matematici, quando dimo-firano, che l'acqua portata da' condotti rifale alla medesima altezza da cui scende ? E, chi ne dubita, egli rispose. Ed io: Ma effettivamente, se ben guardate, non troverete già, che la loro teoria si verifichi a puntino. Nè altrimenti può effere; perchè tra le altre ella considera tali risalimenti, come se dovessero farti non nell'aria che pur loro refifte e contralta, ma nel voto. E però l'acqua nel rifalire non arriva mai a toccare il fegno, a che la fanno arrivare i computi. Nei computi che si fanno dell'attrazione delle montague, non potendo noi conoscere quali e quante sieno le interne loro cavità, benchè si sappia che pur ce ne hanno da essere, conviene pigliarle come se fossero massicce: A quel modo che nei conteggi, quando non fi possono sapere i rotti, si mette un numero tondo in vantaggio di chi ha da avere. E così fu fatto del Chimborazo, quantunque per le pietre calcinate che vi si trovano alle falde fenza parlar della tradizione che corre nel paese, si vede manifestamente essere già stata. un'ardente fornace fimile al nostro Vesuvio a e però avere dentro di se di cavità grandissime. Assi chiaro comprendo, riprese la Marchesa non lasciandomi dir più avanti, che siccome il risalimento dell'acqua scerna di tanto, quanto vi toglic la resistenza dell'aria; così
minore satà l'estetto dell'attrazione del Chimborazo di quanto sarebbe da togliere al'masficcio di quella montagna, chi la interna sua'
struttura ne potesse appieno conoscere. Onde
l'errore che si trovò in pratica mostra in esfetto la vertità, come voi dite, della teorica!

Chi desse fede, disse il Signor Simplicio, alle tante maraviglie che ne raccontano i Neutoniani, converrebbe dir con loro, che

a veder santo non surse il secondo,

che il problema proposto da Dio agli uomini nella formazione dell'Universo, il Neutono lo ha sciolto. Tuttavia sia a me lecito il credere, che

con tutta quanta la sua matematica

egli avverra dei fistema del Neutono quello, che è avvenuto di tanti altri ne tempi addietro, e quello che pur veduto abbiamo, si può dire a di nostri, dei fistemi del Gassendo, do, e del Cartefio. S' egli aveffero lunga vira, bene il fapete, non oftante i tanti applaufich' ebbero da principio nelle fcuole, non oftante che fi predicaffe, come fi fa ora, aver effi finalmente levato il velo, con che a' guardi de' mortali fi afconde la Natura. Le opinioni filofofiche fi fuccedono nel corfo del tempo l'una all'altra, come fa onda a onda nell'ampiezza del mare. Appena una ne è iniforta, ed è fatta un monte, che fi fpiana ben prefto per far luogo ad un'altra, che prefto fi fpianera anch' effà, non lafciando di fe altro veltigio che un po' di fchiuma nell'acqua. Così fempre, con buona voftra licenza,

#### io credei, crede, e creder credo il vero.

Ed io ripresi: Signor Simplicio, credereste voi ancora, che l'aria pesi? Se io il credo? egli rispose. Intorno a cose tali io non ho credenza, ma scienza. Del resto non vedo dove vogliate riuscire con tale vostra domanda; se già non intendeste cavare dal peso dell'aria una novella pruova della vostra attrazione. E cotesta scienza, io soggiunsi, sarà sondata, son certo, sopra di ben salde ragioni. E chi non sa, egli rispose, la tanto samosa sperienza del nostro Torricelli? L'argento vivo resta sospeso nel agravità dell' Tom. S.

aria, che gli contrasta discender più basso. Recato il barometro in cima di una montagna, si vede alquanto discendere esso argento vivo, perchè minore è ivi l'altezza della so-vrapposta atmosfera. Ma a che tutto questo proemio? Per dire, io risposi, che quantunque si convincano di false le ipotesi del Cartesio, del Gassendo, e quante altre immaginate ne furono ad ispiegare la gravità, refterà sempre vero che l'aria pesa; e voi non rimarrete dal creder l'effetto, e di cavarne di molte utilità, comunque si fantastichi sulla causa. E perchè? perchè la sperienza del Torricelli, con quante altre vanno infieme, mostreranno fempre il medefimo a qualunque tempo, in qualunque clima, in qualunque region della Terra. E perchè adunque non vorreste voi credere a quanto vi dice il Neutono? perchè vorreste voi essergli avaro di fede? quando le sperienze intorno alla immutabilità de'colori. întorno alla diversa refrangibilità de' raggi della luce mostrano sempre il medesimo; quando i pianetì percorrono sempre intorno al Sole aie proporzionali ai tempi; quando in fomma invariabili fono le leggi della Natura, delle quali il Neutonismo altro non è, a propriamente parlare, che il Codice matematico. Nè già voi, Signor Simplicio, vorrete confondere i fistemi ipotetici, come il Cartesiano e' suoi compagni, che accomodano, fecondo il detto del GaGalilei . l' Architettura alla fabbrica . col fiftema del Neutono, il quale ha costrutto la fabbrica conforme ai precetti dell' Architettura, Che sarebbe tutt'uno col mettere in un fascio la poesia del seicento con la Greca, i secreti degli Empirici cogli aforifmi d'Ippocrate, E dove la Filosofia fantastica, erronea nelle sue conclusioni come ne' suoi supposti, è totalmente difutile nelle operazioni della pratica; la Filosofia sensata, e matematica, a cui, per la certezza de' fuoi principi, è dato d'indovinare, fi trova effer mirabilmente feconda per gli usi della vita. Da tutta la scuola dell' ardito Cartesio che altro è mai uscito se non che dicerie, e strepito di vane parole? Quale utilità, qual comodo è derivato mai alla civile società dal giro de' vortici, dal premere della materia globulofa, o dalla fottile? Laddove il modesto Neutono, mercè le nuove proprietà da lui viste nella luce, ha con un nuovo cannocchiale perfezionato i nostri fensi, mercè l'attrazione da lui discoperta nella materia, ha veramente affoggettato a' nostri computi i pianeti e le comete, ne ha fatti in certa maniera cittadini del cielo, ed ha refo agli uomini più ficure e più facili le vie per uno elemento, da cui pareva gli avesse esclusi la Natura, e per cui i suoi compatrioti distendono il traffico, le armi, e l'imperio in ogni lato del Mondo.

Nn 3 Non

Non aveva io ancora posto fine alle mie parole, che il Signor Simplicio fotto colore di non fo che faccenda domestica che gli era 'venuta in mente pur allora, prese commiato dalla Marchefa. Ed ella, come è del fuo costume, gli diceva, ed anche nel pregava a volere almeno rimanere a pranzo con noi; ma non ci fu via di ritenerlo. E così dopo che noi fummo rimafi foli, la Marchefa riprese a dire. Da voi io pur debbo riconoscere d'essere stata due volte liberata dal Signor Simplicio, prima in qualità di poeta, e poi di filosofo: E l'obbligo che vi ho al presente è tanto maggiore dell'altro, quanto i falsi ragionamenti riescono più incomodi, che i cattivi fonetti. Madama, io risposi, perchè voler riconoscere da altri quanto avete principalmente operato voi medefima? Voi fofle già la Venere, che prestò il cinto alla Minerva Neutoniana per renderla dinanzi agli uomini graziosa: Ed ora da Minerva stessa preso avete l'armi per difendere anche contro a' filosofi la verità: E ben pare che le belle donne esser sanno tutto quello che lor piace di effere.

# CARITEA

I puer, atque meo citus baec subscribe libello. Horat. Lib. I. Sat. X.

# San El Mar Transfer

| i inibe Abolla         |                   | Dogwy Cong |
|------------------------|-------------------|------------|
| Mark dama              |                   |            |
| the state of the sales | Canada San Carana | aletelle o |

## CARITEA

## OVVERO

### DIALOGO

In cui si spiega, come da noi si veggano diritti gli oggetti, che nell'occhio si dipingono capovolti, e come solo si vegga un oggetto non ossante che negli occhi se ne dipinga due immagini.

on è ancora molto tempo passato, che trovandomi io in Venezia, vi conobbi una Dama di gran legnaggio per nome Caritea, che avea quivi fermato su stanza. E certo su mia ventura. Di molto, e non ordinario ingegno era fornita; e non avea stimato diddirsi a una Dama cercar di quelle cognizioni, che sono più atte ad ornar l'ingegno, che altri da natura ha sortito. Con pieciola e scelta brigata era solita trapassar la sera in varj e piacevoli ragionamenti, ne quali framettevasi talvolta alcuna bella quissione.

Una fera trovandomi io folo con esto lei, mi parve vederla alquanto pensierosa: E fatto-mi ardito di gettare sopra di ciò alcun motto, ed anche di domandarnela del perchè: Vi ho io a considare, ella si fece a dire un gran se-

creto;

creto; che io questi passati giorni mi sono dara alla Filosofia? Ohimè, Madama, io risposi fubito, che questa Filosofia non avesse a fare a noi un mal gioco, rendendovi astratta, e forse anche solitaria. Oh per questo, ella riprese a dire, non abbiate timore alcuno. Sappiate del resto, che questi passati giorni io sono stata in vostra compagnia più che mai. Furono da me letti i vostri Dialoghi sopra l'Ottica; e non vi ftarò a dire fe con mio diletto. Molte cose vi ho imparate, o almeno così mi giova credere che sia. Se non che facendo considerazione sopra quello che voi dite intorno alla maniera onde noi vediamo. molto ancora mi rimane di oscuro. La vostra Marchesa domando già a voi medesimo una chiosa sopra quei vostri versi, a cui noi siamo debitori del vostro libro. Sia ora lecito a me domandare una qualche chiosa sopra il libro medefimo, e mostrare più di curiosità che non fece la vostra Marchesa. Considerando al modo che noi vediamo, l'occhio noftro raffomiglia perfettamente, come da voi si descrive, ad una Camera Ottica. Mercè di un pertugio, che si fa in una stanza, e di una lente che vi si presenti, si dipinge in un foglio di carta, che sia dietro alla lente, la immagine di quegli oggetti, a' quali guardano il pertugio, e la lente. E lo stesso avviene nell' occhio nostro mercè della retina, dell' umor cricrifallino, e della pupilla. Niente di più chiaro: Se non che in ciò mi fi parano innanzi
due difficoltà, che voi, fon ficura, mi fciorrete agevolmente. Ond'è che effendo nell'occhio, come nel foglio di carta dipinti capovolti gli oggetti, da noi fi veggono diritti? E
ond'è che guardando noi pure con due occhi,
e ricevendo però dell'oggetto due immagini,
un folo ciò non offante vediamo l'oggetto?

Madama, io rifpoli, io già mi mostrai con la mia Marchesa alquanto ritroso ad entrare in discorsi di Filososia, temendo non la cosa dovesse condurmi, come di fatti avvenne, troppo in lungo. Con voi io potrei veramente scansarmi da un discorso, che non è il più piacevole che tenere si possa con una Dama, dicendovi che le quistioni, che voi movete, parvero a un Filosofo acutissimo per nome Ugenio cotanto alte, da non effer lecito all' uomo il tentare quell'altezza, e cercame il perchè. Fate pur conto, ella rispose, che io fopra di ciò non vi abbia fatto parola. Io dovrò pure effere contenta di rimanermi in una ignoranza, che avrò a comune co'più grandi filofofi.

Ma fe io vi dicessi, Madama, che il maggior lume in tali materie ce lo han dato non i filosofi, ma gl'idioti; e quello che è più maraviglioso ancora, non i meglio veggenti, ma i ciechi?

Tom. I.

Oο

State

Qual 'piacere, qual rapimento, ella diffe allora, non dovette egli veramente provare non dirò allo aprire, ma all'acquifto degli occhi! Altro che viaggiare in lonta-

O o 2 ni pae-

ni paesi , vedere abeti o palme in luogo di gelfi, e in luogo di cappelli il turbante. Un mondo del tatto nuovo gli si spalancò dinanzi, tolto che gli fu il fipario, che glieio nafcondeva. Che prò, io risposi, se dal bel principio gli oggetti gli fembravano tutti posti di un modo', se il mondo visibile a lui si rapprefentava come una tela variamente pezzata di luce, di ombra, e di colori, che distesa gli fosse rasente gli occhi, sulla quale nè l'una cosa poteva distinguere dall'altra, nè niuna per esso lui si riconosceva? Come ciò? disse Caritea. Madama, io risposi tosto, piacciavi avvertire, che delle cose egli non può avere altre idee falvo quelle, che gli hanno fornito il gusto, l'odorato, l'udito, il tatto di tutti i · fentimenti il più gagliardo in esso noi, per cui i ciechi conoscono le qualità degli oggetti, che fono a loro portata, governano in gran parte la vita, e fanno di così mirabili prove. Nè egli può altrimenti sapere qual corrispondenza, qual parentela vi abbia tra le idee del tatto, e le novelle che gli entrano in folla per la villa. E in tanto noi francamente affermiamo di vedere le forme, il rilievo, di misurare con l'occhio le distanze degli oggetti che ci fono innanzi, e possiamo realmente discernere l'uno oggetto dall'altro, in quanto che avendo tante e taute volte maneggiato quelle cose variamente pezzate di luce, di ombra e di colori

293

che da noi vedeanfi, abbiamo apprefo a concepire inceme con tale apparenza e qual ti di lume, di ombra, e di colore, tali forme, tali distanze, tali sfondi, e rilievi: Per esempio diversi appariscono sempre gli accidenti del lume, e dell'ombra in uno oggetto rilevato da quelli, che appariscono in uno che sia piano; diversi in un rotondo, e in un quadrato; più debole è il lume nelle cose sontane che nelle vicine; in un corpo duro e liscio, come è il marmo, vivo e frizzante è il lume; sfumato in un soffice, come è un guanciale. Tali cose ognuno di noi le ha apprese e le ha su per le dita, quali non volendo, in virtà delle replicate prove, che ne ha fatto, e ne fa giornalmente. E quantunque niuna somiglianza ci fia in realtà tra il frizzante del lume, e il lifcio del marmo, e così del resto; a ogni modo appena ne si affaccia all'animo una di queste idee, che l'altra, benchè differentissima, forge anch'essa in un baleno, e le sa compagnia. Non in virtù, torno a dire, di alcuna fomiglianza, ma del legame foltanto, che hanno tra loro. Ma zitto: Ecco, Madama, che al fentir colaggiù gridar ohe nella volta del canalo, affai altre cofe ne forgono in mente, che punto non fomigliano a quella voce: Non è egli vero, che noi vediamo tolto con l'animo il barcaiolo dar del remo in acqua, vediamo la gondola, coloro che vi son dentro con quello che va insieme? Fece

Fece qui bocca da ridere Caritea, indi riprese a dire. Da quanto voi dito mi è ora chiaro in che cosa consista l'inganno, o sia la perfezione della pittura: In virtù della efatta rappresentazione di ciò che appartiene a un fenso solo, ella ha potere di farne conoscere, e ne richiama tosto alla mente anche quello, che è della ragione degli altri fensi. În ciò veramente, io risposi, sta la maestria. Ora quello che dopo moltiffime offervazioni, e in virtù dell'abitudine radicata nella nostra mente fino dagli anni più teneri noi facciamo agevolmente, e in un fubito, il cieco, che ha di fresco acquistato la vista, non lo può fare che a poco a poco, ed a stento. I primi oggetti, · ch'egli imparerà a conoscere, e così sece il giovane rifanato dal Cheffeldenio, faranno la propria persona, le mani, i piedi, la terra su cui posa. E ciò toccando e ritoccando tali cose, e nello stesso tempo guardandole, e riguardandole più volte, e mettendosi bene a memoria, che con tale idea del tutto tale, e non altra, va di compagnia. E crediate pure, Madama, ch'ei prenderà degli sbagli parecchi, prima ch'ei possa risolutamente asserire quella tale apparenza effere una certa particolar cofa e non altra; prima che il quadro abbozzatogli in mente, dirò così, dalla, vista gli venga ad effer condotto a compimento e a perfezione dal tatto,

Ben

Ben m'accorgo, qui diffe Caritea, che di non picciol tempo gli fara flato meltieri per riconoscere cogli occhi soltanto gli oggetti, che gli stavano dattorno. Colei, per cui dovea quel valente giovane aver principalmente defiderato di vedere, come è naturale a penfare, l'avea forse innanzi, e non la ravvisava. Così è, io risposi ; udiva forse anche quelle parole, che grate gli fuonavano agli orecchi, e più grate al cuore, e la bocca non riconosceva, donde uscivano. Sarà stata per altro cotesta, qui ella ripigliò, la lezione, che egli avrà appreso con più facilità di qualunque altra. E dopo questa, io ripresi a dire, quella del giudicare dell'alto, e del baffo delle cose-Un fentimento affai vivo dà all'uomo in ogni instante di tempo, e in ogni parte della perfona, il gravitare ch'ei fa del continuo verso la terra. E un tal fentimento fomministratogli dal tatto gli dà una idea egualmente viva dello in giù, e dello in fu per confeguente allo in giù dirittamente contrario. Bassa adunque egli chiama la terra, verso cui si sente del continuo fospinto dalla forza irresistibile della gravità, bassi li piedi che toccan terra, e su quali sente portare il peso della propria persona ; alte le braccia, le mani, il capo, ed il cielo, che più da terra si discostano. Similmente in basso dirà effere la base della colonna che posa in terra, e il capitello in alto, fia che capopiè, o diritta fi dipinga nell'occhio fuo la immagine della colonna, o in quale altra pofitura fi voglia. Avanzato poi che farà anche più nella pratica o scienza del vedere, quando cioè avrà anche meglio legato infieme le vecchie idee del tatto colle novelle della vista, basse chiamerà tutte le cose, la cui immagine cade nel fito della retina, o là intorno, dove cade la immagine della terra, o della base della colonna; e alte chiamera tutte quelle, la cui immagine cade nel sito, dove cade la immagine del capitello della colonna, o del ciclo. E non fa caso quali sieno tali siti; se quando un oggetto è in basso, vi corrisponda per la fua immagine l'alto della retina, ovveramente un altro fito; come non fa caso che tra il fizzante del lume, e il liscio del marmo vi sia fomiglianza alcuna. Bafta che vadano fempre di compagnia. Niente adunque importa, ella disse in atto di maraviglia, che il-luogo dove fi trova l'oggetto, e il luogo dove se ne dipinge la immagine, fieno dalla steffa banda : anzi nulla importa, che si trovino tra loro in opposizione, perchè da noi si giudichi rettamente della fituazione delle cofe! Quello che importa il tutto, io rifpoli, è che fieno fempre in opposizione; voglio dire che agli oggetti posti in basso risponda se npre l'alto della retina, ed il baffo agli oggetti che fono po'li in alto; che la immagine si dipinga femfempre nell'occhio allo ftesso modo, come di fatto avviene. Per tal guisa non-ci sono mai contrarietà nella connessione delle nostre idee, essa connessione delle nostre idee, essa connessione, che per mezzo della vista abbiamo delle cose, è raddrizzata dal concetto, che intorno alla situazione di esso ne sa contrare il nutto, il più valido cioè, ed essenzia del contra co

Parmi dover comprendere, diffe qui Caritea, che il tatto governa, e regge in grandifima parte le nostre ideo, che anche nelle cose filosofiche conviene ad esso dare la preminenza e la palma tra gli altri sensi. E sarebbe forse in virtà di quelto medessimo sentimento, che s'imparasse ancora a concepir sole le cose, del-de quali, guardando pure con due occhi, noi

riceviamo due immagini?

Cost è veramente, io rifipoli: Quando voi, Madama, non-amafte meglio tenere con un Filosofo, che gli occhi nelle loro-funzioni fi damo il cambio, e l'uno fuecede all'altro come Caftore, e Polluce. Diciamo, se vi aggrada, che mentre l'uno ecchio opera, l'altro è oziofo, e ci sta come una comparsa in scena. La nuova fantassa, ripigitò ella tosto, mi sembra cotesta. E non è lo stesso del dire, che noi

P p paf-

\_\_\_\_

paffeggiando camminiamo con un piede folo? Almeno da questo, io risposi, non è dif-> ficile a comprendere quanto fia talvolta ridicolo quello, che pronunzia gravemente un Filofofo. Ma egli è fuori di ogni dubbio, che il tatto predomina in ogni cosa agli altri sensi . E nel vedere un oggetto, non offante le due immagini che ne riceviamo, la forza predominante di esso, la quale ne ha tante e tante volte certificato un folo effer l'oggetto da noi veduto e non due, fa sì, che lo vediamo un folo. In virtu di prove mille e mille volte ripetute, e che ne confermano sempre lo stesso, il concetto della mente avvalorato dal fenfo più forte giugne a correggere gli errori del fenfo più debole; i giudizj, senza che noi ce ne accorgiamo, s'incorporano a poco a poco colle fenfazioni, e il giudicare, e il vedere diviene una cofa. Basta anche in tal caso che le due immagini le riceviamo fempre ad un modo; voglio dire, che cadano sempre sopra parti della retina, che tanto nell'un occhio, quanto nell' altro fi fogliano corrispondere, e fogliano fempre esser mosse di compagnia. Laddove se cadano fopra parti della retina, che non fieno altrimenti folite a corrispondersi, doppi in tal caso da noi si veggono gli oggetti: Come se altri guarda losco, Succede allora come a colui, che preme un bottoncino accavallando l'uno fopra l'altro le dita. Lo fente doppio;

che così nol fente, quando lo tocca naturalmente, e lo preme con le due dita diffefe. E già vedete. Madama, che nei casi inustati, in una nuova soggia di vedere, o di sentire, non possono venire in ajuto le vecchie prove fatte in casi consimili, non può con la sensazione andar congiunto il giudizio, che corregga la sensazione medesima.

Sicchè voi credete, ella foggiunfe, che fe uno fi fosse per lungo tempo accostumato a premere un bottoncino colle due dita accavallate insieme, non lo sentirebbe più doppio? Credolo, io risposi, anzi ne son sicuro; per la ragione che non appariscono doppj gli oggetti a coloro che guardan losco naturalmente. Per essi vengono sempre a corrispondersi nella retina, e ad effer mosse di compagnia altre parti da quelle, che si corrispondono per noi. Quell'assuefazione di giudicare e di vedere, che da noi fi contrae in un modo, da esso loro si contrae in un altro; ma torna allo stesso; che è di apprendere un folo quell'oggetto, di cui negli occhi s'improntano due immagini. E volete, Madama, che non vi resti scrupolo alcuno che la cosa stia cosa? Sappiate che su offervato in Inghilterra, come un buono uomo, a cui si era flogato un occhio, ed era, come potete ben credere divenuto anzi losco che no, vedeva ful principio tutti gli oggetti doppi: Ma in processo di tempo gli oggetti, che P p 2

egli conofeeva il più, vale a dir quelli, cot quali, per via del tatto avea più abitudine, gli vide femplici; e così pur vide di mano in mano tutti gli altri, benchè la flogatura dell'occhio duraffe tuttavia.

Gran virtù ripigliò Caritea, dell'abitudine! Troppe fono le prove che si hanno dell'imperio, ch' ella ha fopra di noi. Ma nel fatto del vedere si direbbe quasi ch'ella ha forza di vincere persino allo stesso sentimento, o almeno lo rimuta, e lo guida a talento suo. Vot potete, Madama, io foggiunfi, avere intefo la correzione, che fece un Filosofo a quel detto comune; che l'abitudine in noi è una feconda natura. Anzi la natura, dic'egli, non è altro che una prima abitudine. Ma comunque sia, quando ben dieci o venti, non che due, fossero le immagini che ricevessimo di un oggetto per gli occhi, un solo ne lo farebbe giudicare, e vedere quella fovrana regolatrice dell'uomo. E già noi, Madama non possiamo aver dubbio, che Argo centocchiuto non vedesse una fola quella Io datagli da Giunone in custodia. così come il monocolo Polifemo la fua Galatea.

E convien dire, ella foggiunfe, che anche questo solle provvidenza degli Dei. Altrimenti come avrebbe egli poutto guardar colei, che gli em data in guardia, se co'stoi cent'occhi veduta l'avesse in cento luoghi? Non gli sarebbe stato così facile sapere dove veramente ella si

fosse; ed assai più facile pare che sarebbe riuscito ad altrui il levarglisel ad imano. Certo è,
io ripigliai, che seguirebbono di molti inconvenienti, ogni qualvolta da noi doppj si vedessero gli oggetti, de'quali si forma ne'nostri
occhi una doppia immagine. Come i due oggetti si somiglierebbono perfettamente, non ci
sarebbe maggior ragione di muovere ver l'uno
piuttosto che ver l'altro; e l'uomo si rimarrebbe immobile anche a vista di ciò, che più
avesse pui di allertamento, e a se lo chiamasse con più di forza. Bella così in vero,
Nadama, che dovesse si fi fermo così su due
piedi chi, per sarsi dappresso avoi, vorrebbe
aver l'ali in tutta la persona.

Gran mercè, ella disse, che voi avete sciolto a maraviglia i miei dubbj. Con niuno attro che con voi io voglio da ora innanzi aprirmi in così satte cose; e voi sarete il mio confidente in Filososia. Asse Madama, lo risposi, che io tradirò i vostri secreti, se voi non mi date un migliore impiego appresso di voi.

Fine del Tomo Primo .







#### ERRATA CORRIGE.

P. S. I. 4. loo'd loos'd
p. 36. I. 25. più vicina a noi a noi più
vicina
p. 39. I. ult. filofofica celefte
p. 46. I. 20. faprei faprei
p. 57. I. 20. che io fo pure che io fon

giunta a fapere

Ibid. l. 25. dopo lo fipecchio aggiungi e che
fo io,

Ibid. 1. 25. quel un

p. 60. l. ult. più addentro si tufferebbe più ancora si torcerebbe più addentro tuffandosi

p. 65. l. 19. a quel tempo che allora quando

p. 68. l. 16. rende rese

p. 69. l. 7. di da p. 72. l. 16. di de'

p. 87. l. 26. dopo Sole aggiungi Talchè nel colmo della mezza notte ci vedremme così chiaro come di bel mezzodì.

p. 90. l. 22. commettere connettere

p. 91. l. 1. così egli p. 96. l. 11. dissi levalo

p. 103. l. 3. i piedi in piedi

p. 111. l. 10. più presso alla lente medesima più vicino ad essa lente

p. 114. l. 25. parlò sparlò

p. 117. 3

p. 117. l. 11. dopo speso leggi nel raccozzarle infieme fe ne adranno in compagnia de'versi di mnti poeti, e delle speranze ec.

p. 118. l. 8. fuo proprio proprio fuo-

p. 126. l. 4. rottura tortura

p. 130. l. 23. dopo farebbono aggiugni forfe

p. 142. l. 27. quell'antico quello istesso

p. 149. l. 2. che ha trovate il Neutono trovate dal Neutono

Ibid. l. 5. dopo corpi aggiungi e ben pare che le une e le altre si abbiano a tenere come di una stessa famiglia. Tra le quali fimilitudini principalissima è quella ec.

p. 162. l. 25. dapresso d'allato

p. 163. l. 23. udito avete udifte

p. 167. l. 3. egli avesse i foste stretto da'

Ibid. l. 4. per p. 178. l. 7. fe movesse la Luna fe la Luna movesse

p. 188. l. 22. all' nell'

p. 194. l. 6. dopo effi, aggiugnį fino dal principio del mondo la più crudel guerra tra due ec.

p. 214. l. 22. dopo arguire aggiugni la

p. 218. l. 24. nuotaffe nuotaffero

p. 220. l. 7. dopo dovra leggi effere ancora di corpicciuoli di tutti gli altri più grandicelli formato.

Ibid.

Ibid. l. 27. dopo una leggi rara e singolar ec. p. 221. l. 12. dopo Ulisse aggiugni egli

Ibid. l. 14. dopo luce aggiugni aperta

 p. 232. l. 25. già giù
 p. 248. l. 22. Vedranno ec. leggi Godranno gli occhi fu tale strumento delle ariette ec.

p. 249. l. 22. egli medefimo levalo p. 250. l. 11. coi quadri medefimi, c

fteffi quadri

p. 253. l. 8. Gmil fimili

p. 256. l. penult, fostenere combattere ed a vincere.

p. 271 l. prima fe mentre

p, 274. l. 17. dopo ritrattarii leggi questi stefsi, da quali era stato più acremente sostenuto ec.

Ibid. l. 28. dopo molti aggiugni e molti naviganti

p. 280. l. 11. dopo errore aggiugni di difetto

p. 288. l. 16. medesimo levalo



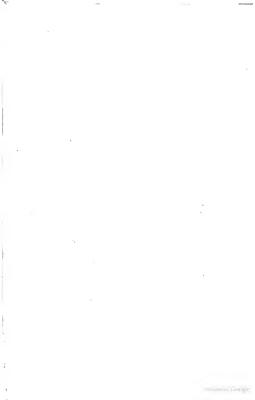

